



# BIBLIOTECA

SCELTA

. Dr

# OPERE TEDESCHE

TRADOTTE
IN LINGUA ITALIANA

volume ventesimoquarto

MANUALE DELL'A GEOGRAFIA FISICA
DI EMANUELE KANT



# MANUALE

DELLA

# ADECET AFRAMOCED

DΙ

# EMANUELE RANT

OPERA COMPRESA IN SEI GROSSI VOLUMI IN OTTAVO



MILANO
PER GIOVANNI SILVESTRI

1845

Edizione posta sotto la tutela delle veglianti Leggi e della Convenzione 1840-41, stabilita fra le Potenze Austro-Italiane.

٧.,

## IL TIPOGRAFO

Nello stato attuale delle umane cognizioni è più utile certamente la Geografia Fisica (la quale però nelle scuole ben di rado s'insegna) che la Geografia, dirò così, diplomatica quale insegnare si suole; e di cui lo stato giornaliero delle cose mostra l'inutilità, poichè regni, province e città cambiano nome, sovrani e confini, e ora più non è vero quello che due lustri addietro si apprese \*. La Geografia Fisica non si cangia, o sì infrequenti ne sono le muta-

<sup>\*</sup> Dal Giornale della Società d'Incoraggiamento delle Scienze e delle Arti, stampato in Milano.

zioni che tosto si registrano nella mente come sulle Mappe. Quindi è che ha renduto certamente un servigio a chi studia la Geografia il celebre KANT (\*) dando delle lezioni di Geografia Fisica, ed un altro servigio non meno utile ha renduto all'Italia il Sig. Augusto Eckerlin trasportando nella nostra lingua questa insigne Opera, che è, come debb' esserlo, piena zeppa di notizie geografiche e fisiche, le quali per maggiore intelligenza furono poste in questo MANUALE, ove si richiamano le pagine delle materie di cui si vuole avere conoscenza, come sono la Geologia, la Mineralogia, la Botanica la Chimica, la Fisica, l'Astronomia e in fine tutte le scienze che a formare la Geografia Fisica concorrono. Qui si trova il prospetto della nostra Terra, e la spaccatura della stessa; si esaminano le montagne, il si-

<sup>(\*)</sup> Emanuele Kant nacque a Köenisberg, in Prussia, ai 22 aprile, 1924, e morì pressochè ottuagenario nella stessa città, a' 12 di febbrajo, 1804.

stema loro, la concatenazione, la costruzione, i ghiacci, i pericoli, e la loro altezza; indi si parla delle caverne, della natura delle medesime, e della loro origine.

Questo MANUALE adunque è necessario a tutti i Possessori dell' Opera precitata, e può stare anche da sè per chi si
contenta di sole nozioni superficiali che al
nostro Globo si riferiscono. Ma, com'è agevole a concepirsi, il suo Compilatore ha dovuto studiare bene tutta l'Opera per poterla
ridurre a così piccola mole e farla considerare come un ristretto di essa; e affinchè
poi risalti subito all'occhio quanto vi si contiene di più interessante, ho giudicato a proposito di corredar questo lavoro col seguente Indice generale.

# INDICE GENERALE

# DI TUTTO CIÒ CHE SI CONTIENE

NEI SEI VOLUMI

## DELLA GEOGRAFIA FISICA

#### **FOLUME PRIMO**

| D                                              |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| L REFAZIONE pag.                               | VII       |
| Introduzione                                   | XI        |
| Definizione della Geografia fisica »           | ivi       |
| Della figura della terra                       | 1         |
| II. Deviamento della figura della terra dalla  |           |
| figura sferica                                 | 22        |
| III Dalla mandana dalla tanna                  | 34        |
| III. Della grandezza della terra "             | 34        |
| IV. Di 'alcuni primi tentativi per fissare la  |           |
| grandezza della terra                          | 36        |
| grandezza della terra                          |           |
| di poter avere una misura fondamentale,        |           |
| perpetua, invariabile e generale               | 41        |
| perpetua, invariable e generale                | 41        |
| VI. Del moto della terra, dei poli e dell'e-   | _         |
| quatore                                        | <b>52</b> |
| VII. Dell'eclittica, delle zone, delle sta-    |           |
| gioni, ecc.                                    | 62        |
| gioni, ecc                                     |           |
| viii. Pitosojeme degli alitichi suna zona tot- | <b>.</b>  |
| rida e sulla fredda                            | 80        |
| IX. Della longitudine e della latitudine geo-  |           |
| grafica, e de' meridiani                       | 86        |
| X. Come si possa trovare la latitudine e la    |           |
| longitudine d'un paese                         | 101       |
| roughtuathe a un paese.                        |           |

# Traltato della Geografia Fisica propriamente detta.

# CAPITOLO PRIMO

## DEL MARE.

| I. Del fondo del mare pag. II. Mezzi per poter conoscere il fondo del | 122 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| mare: scandaglio, e campana urinatoria, m                             | 130 |
| III. Profondità del mare                                              | 140 |
| IV. Del calore del mare                                               | 149 |
| IV. Del calore del mare                                               | .49 |
| parti costituenti                                                     | 154 |
| VI. Del luccicare del mare                                            | 178 |
| VII. Dello stato orizzontale del mare "                               | 187 |
| VIII. Del movimento del mare                                          | 106 |
| Del movimento delle onde "                                            | 194 |
| Del flusso e riflusso                                                 | 142 |
| Della corcente del mare                                               | 210 |
| Della corrente del mare                                               | 250 |
| X. Cognizione del mare; divisione del mare.                           | 202 |
| XI. Del mare del Nord e della sua parte in-                           | 323 |
| terna, ovvero del mare Glaciale settentrio-                           |     |
| usla Ossanyagioni gauna slama mani                                    |     |
| nale. Osservazioni sopra alcune parti iso-                            |     |
| late di esso. Descrizione e scoperta della                            | 7 6 |
| sua costa                                                             | 220 |
| · WOLLINE GEODING                                                     |     |
| VOLUME SECONDO                                                        |     |
| XII. Le cose notabili del mare Glaciale . »                           | 3   |
| Del ghiaccio: ghiaccio a strati; ghiaccio                             | _   |
| fluttuante; formazione del ghiaccio. »                                | ivi |
| Del legno fluttuante                                                  | 37  |
| De' Tesori del mare Glaciale                                          | 49  |
| XIII. Il mare Glaciale meridionale                                    | 184 |
| XIV. Il mare Atlantico                                                | 198 |
| XIV. Il mare Atlautico                                                | 457 |
|                                                                       | 521 |
|                                                                       |     |

## **VOLUME TERZO**

Dottrina elementare della Geografia Fisica, Parte prima e generale, contenente il Mare, la Terra e l'Aria.

#### CAPITOLO SECONDO

#### DELLA TERRA.

| . Idea della Terra pag.                          | 3    |
|--------------------------------------------------|------|
| I. Disegno della Terra                           | . 5  |
| I. Disegno della Terra                           |      |
| sione di essa                                    | 14   |
| V. Mondo Antico e Mondo Nuovo "                  | 15   |
| V. Divisione esteriore de' Continenti »          | 63   |
| VI. Isole e doro divisione                       | 71   |
| VII. Divisione ulteriore della Terra con al-     | •    |
| cune brevi notizie sulle parti singolari di      |      |
| r.º Paesi, il cui circuito e l'interno           | 149  |
| 1.º Paesi, il cui circuito e l'interno           |      |
| sono conosciuti interamente: L'EUROPA            | 150  |
| 2. Paesi, il cui circuito è conosciuto           |      |
| interamente, e l'interno per la maggior          |      |
| parte: L'ASIA.                                   | 199  |
| 3.º La Terra di cui è conosciuto solo il         | -    |
| circuito, e niente affatto l'interno: L'AFRICA.» | 363  |
| 4.º Paesi di cui non è conosciuto inte-          |      |
| ramente il circuito, e meno ancora l'in-         |      |
| terno: L'AMERICA, E LA NUOVA OLANDA. »           | 507  |
| 5.º Paesi che sono stati veduti, ma che          |      |
| non si sono potuti più ritrovare "               | 58 r |
| 6. Paesi conosciuti dagli antichi, ma            |      |
| che si sono perduti                              | 585  |
| 7. Paesi che solamente si suppongono             |      |
| per ragioni fisiche (la Terra del Sud), e        |      |
| per ragioni storiche (una parte delle Terre      |      |

| GENERALE.                                                          | XI   |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| di Juan de Fuca e dell'Ammiraglio de                               |      |
| Fonte, e molte isole che si veggono sulle                          |      |
| carte spagnuole.) pag. Divisione delle Terre abitate e disabitate, | 502  |
| Divisiona della Terre shitata a disshitate                         | -9-  |
| in solitudini, deserti, steppe e lande:                            | 504  |
| in somudini, deserti, steppe e fande.                              | 594  |
| VOLUME QUARTO                                                      |      |
| Mr. T.                                                             |      |
| PROSPETTO DELLA TERRA                                              | -    |
| Ill Dorso della Terra                                              | 4    |
| 2 Divisione delle montagne sopra la Terro. »                       | 5    |
| 3 Sistema delle montagne                                           | 6    |
| 3 Sistema delle montagne                                           | 8    |
|                                                                    | 17   |
| 6 Costruzione delle montagne                                       | 21   |
| Costruzione dene montagne                                          |      |
| 7 Forma esteriore delle montagne                                   |      |
| 8 Vestimento delle montagne                                        | 30   |
| 9 Limiti della vegetazione                                         | · 32 |
| 10 Della linea di neve                                             | 34   |
| 7 Forma esteriore delle montagne                                   |      |
| campi di ghiaccio, valli di ghiaccio e ghiac-                      |      |
| Claie                                                              | 58   |
| 12 Delle cadute di neve e delle diverse va-                        |      |
| langhe                                                             | 53   |
| langhe                                                             | 58   |
| 14 Dell'utilità delle montagne                                     | 66   |
| 15 Altri fenomeni intorno alle montagne.                           | 78   |
| 16 Dell'altezza delle montagne                                     | 89   |
| 17 Delle valli                                                     | TOI  |
| 17 Delle valli                                                     | 102  |
| A. Degli antri                                                     | 103  |
| A. Degli antri                                                     | 104  |
| 2 Degli antri paturali                                             | 119  |
| 3 Degli antri di vapore                                            | 121  |
| 4 Degli antri di acqua.                                            | 127  |
| 4 Degli antri di acqua                                             | 1    |
| particolare.                                                       | 176  |
| particolare                                                        | 150  |
| On autil ut statatitit                                             | 100  |

| X   | ī                            |          | IND      | ICE     |        |      |      |     |      |           |
|-----|------------------------------|----------|----------|---------|--------|------|------|-----|------|-----------|
| 7   | Antri ci                     | e cont   | engono   | ossa    | ~      |      |      | pa  | g.   | 170       |
| 8   | Antri d<br>Antri o<br>Alcuni | vento    |          |         |        |      |      |     | n    | 185       |
| 9   | Antri or                     | e pene   | tra la   | luce.   | •      |      |      |     | *    | 195       |
| 10  | Alcuni a                     | antri as | sai gra  | ndi .   |        |      |      |     | 71   | 197       |
| 11  | Antri ri                     | marche   | voli .   |         |        |      | •    | •   | 21   | 201       |
| В.  | Della na                     | tura de  | elle mo  | ntagn   | e o    | del  | le i | par | ti   |           |
|     | Delle m                      | ti del s | uolo .   | ٠.      | •      |      |      | •   | 21   | 204       |
| I   | Delle m                      | ontagne  | origin   | arie.   |        | ,    |      | •   | n    | 206       |
| 2   | Delle s                      | pecie    | di mo    | ontago  | e s    | eco  | na   | arı | e.   |           |
| _   | Delle r<br>Della se          | ettunic  | he .     |         | •      | •    | •    | •   | 21   | 222       |
| 3   | Della se                     | conda    | specie   | delle   | mo     | nta  | gne  | e s | e-   |           |
|     | condar                       | ie, cioè | delle    | vulca   | nich   | e    |      |     | 27   | 227       |
| 4   | De' trem<br>Degli st         | uoti .   |          |         | •      | •    | •    | •   | 34   | 307       |
| 5   | Degli st                     | rati del | la cint  | ura d   | ella   | ter  | ra   | •   | H    | 346       |
| - 6 | Delle so                     | rgenti . |          |         | •      | •    | •    | •   | 21   | 552       |
| 1   |                              |          |          |         |        | _    |      |     |      |           |
|     | *                            | FOL      | UME      | QUI     | NT     | 0    |      |     | 0    |           |
|     |                              | _        | _        |         |        |      |      |     |      |           |
|     |                              | DE       | LLE C    | ORREN'  | rı.    |      |      |     |      |           |
| 1   | Division                     | e delle  | corre    | ıti .   |        |      |      |     | 21   | 4         |
| 2   | Division<br>Dell'and         | ameuto   | delle    | corre   | ati, e | e de | lla  | lo  | ro   |           |
|     | cascata                      |          |          |         | ·      |      |      |     | 71   | 5         |
| 3   | cascata<br>Rapidità          | delle    | corren   | ti      | •      |      |      |     | 21   | 13        |
| .4  | Dell'and                     | amento   | della    | corr    | ente   | : T  | ro   | pri | a -  |           |
|     | mente                        | detta .  |          |         | •      |      |      | •   | ,    | 25        |
| 5   | mente<br>Dello st<br>Del don | ato del  | l'acqua  |         | •      | •    | •    | •   | 31   | 26        |
| 6   | Del don                      | inio d   | ella co  | rrente  | •      | •    | •    | •   | m    | 28        |
| 7   | Del mod                      | do con   | cui la   | a cor   | rent   | e fi | orn  | na  | il   | _         |
|     | suo do                       | minio e  | ed il si | uo let  | lo     | •    | •    | •   | 99   | 32        |
| -8  | Dello sy                     | anire c  | li alcui | oi fiur | ni,    | e    | di   | alt | re   |           |
|     | cose ri                      | marche   | voli de  | Llere   | co     | rso  | •    | ٠.  | n    | 47        |
| 9   | Del mor                      | morio    | partico  | lare d  | el V   | Ves  | er,  | de  | ?l-  |           |
|     | l'Elba                       | e di al  | tri fiun | ni      | •      | •    | •    | ٠   | 21   | 58        |
| 10  | Dell' arr                    | esto de  | fiumi,   | e deli  | oro    | reg  | res  | 550 | , 21 | 60        |
| 11  | Delle ca                     | dute d   | acqua    | a       |        | •    | •    | •   | 27   | 63        |
| 12  | Della so                     | mma d    | en acq   | ua c    | ne (   | con  | en   | got | 10   | 00        |
| . 7 | i fiumi<br>Delle in          |          |          | • •     | •      | •    | •    | •   | 21   | <b>88</b> |
| 1.3 | Delle in                     | ondazio  | mı.      |         |        |      |      |     | 91   | OI        |

| 14 Del fondo del fiume, e delle materie che i fiumi conducono seco pag. 109 15 Della temperatura de' fiumi                                                                             | GENERALE.                                                                   | XIII           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| i fiumi conducono seco                                                                                                                                                                 | 14 Del fondo del fiume, e delle materie ch                                  | ie             |
| IV. De' LAGHT  1 Determinazione de' Laghi                                                                                                                                              | i fiumi conducono seco pa                                                   | g. 109         |
| IV. De' LAGHT  1 Determinazione de' Laghi                                                                                                                                              | 15 Della temperatura de' fiumi                                              | . 118          |
| IV. De' LAGHT  1 Determinazione de' Laghi                                                                                                                                              | 16 Di alcuni fiumi grandi                                                   | » 119          |
| V.  Degli abitatori de' laghi, e de' fiumi                                                                                                                                             | · ·                                                                         |                |
| V.  Degli abitatori de' laghi, e de' fiumi                                                                                                                                             | Determinazione de' Laghi                                                    |                |
| V.  Degli abitatori de' laghi, e de' fiumi                                                                                                                                             | 2 Divisione de laghi                                                        | n 130          |
| V.  Degli abitatori de' laghi, e de' fiumi                                                                                                                                             | 3 Di alcuni fenomeni intorno ai laghi.                                      | n 134          |
| V.  Degli abitatori de' laghi, e de' fiumi                                                                                                                                             | 4 Di alcuni laghi notabilissimi                                             | » 144          |
| VI.  Della densità, e delle parti consistenti del centro della terra in generale                                                                                                       | -                                                                           |                |
| VI.  Della densità, e delle parti consistenti del centro della terra in generale                                                                                                       | Degli abitatori de' laghi, e de' fiumi                                      | » 205          |
| Della densità, e delle parti consistenti del centro della terra in generale                                                                                                            |                                                                             | ,              |
| CAPITOLOTERZO  DELL'ATMOSFERA  PRIMA SEZIONE  Natura e qualità di essa.  1 Definizione dell'atmosfera                                                                                  |                                                                             |                |
| Dell'Atmosfera  PRIMA SEZIONE  Natura e qualità di essa.  1 Definizione dell'atmosfera                                                                                                 | Della densità, e delle parti consistenti de centro della terra in generale. | el<br>" 236    |
| PRIMA SEZIONE  Natura e qualità di essa.  1 Definizione dell'atmosfera                                                                                                                 | CAPITOLO TERZO                                                              |                |
| Natura e qualità di essa.  1 Definizione dell'atmosfera                                                                                                                                | Dell' Atmosfera                                                             |                |
| Definizione dell'atmosfera                                                                                                                                                             | PRIMA SEZIONE                                                               |                |
| 2 Qualità dell'atmosfera                                                                                                                                                               | Natura e qualità di essa.                                                   |                |
| 2 Qualità dell'atmosfera                                                                                                                                                               | 1 Definizione dell'atmosfera                                                | n 23+          |
| 3 Mezzi per iscoprire la compressione, e la densità dell'aria                                                                                                                          | 2 Qualità dell'atmosfera.                                                   | n 232          |
| densità dell'aria                                                                                                                                                                      | 3 Mezzi per iscoprire la compressione, e                                    | la ·           |
| 4 De' cangiamenti dello stato del barometro, i quali sembrano essere accidentali, e delle cause e conseguenze di essi . 247 Della macchina pueumatica                                  | densità dell'aria.                                                          | n 243          |
| delle cause e conseguenze di essi . 247  Della macchina pueumatica 265  Dell'altezza dell'atmosfera 276  Della macchina areostatica 285  Di alcune diversità dell'atmosfera            | 4 De' cangiamenti dello stato del barometro                                 | 0,             |
| Della macchina pueumatica                                                                                                                                                              | r quali sembrano essere accidentali,                                        | e              |
| Della macchina pneumatica 205 Dell'altezza dell'atmossera 276 Della macchina areostatica 285 Di alcune diversità dell'atmossera 296 Delle specie de' Gas 405 Storia dell'atmossera 448 | Delle cause e conseguenze di essi .                                         | " 247          |
| Della macchina areostatica                                                                                                                                                             | Dell'alterra dell'atracciora                                                | » 200<br>» 206 |
| Di alcune diversità dell'atmosfera                                                                                                                                                     | Della marchina areastatica                                                  | 290            |
| Delle specie de' Gas                                                                                                                                                                   | Di alcune diversità dell'atmosfera                                          | » 206          |
| Storia dell'atmosfera                                                                                                                                                                  | Delle specie de Gas.                                                        | » 405.         |
|                                                                                                                                                                                        | Storia dell'atmosfera                                                       | m 448.         |

### **VOLUME SESTO**

#### CAPITOLO TERZO DELLA PRIMA PARTE

#### DELL'ATMOSFERA

#### SECONDA SEZIONE

### Movimento dell'Atmosfera.

|   | Definizione e deno                        |       |     |     |     |    |     |     |             |    |
|---|-------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-------------|----|
|   | sfera                                     |       |     |     |     | •  | g.  | pa  | g.          | 3  |
| 2 | Direzione de' Venti                       | •     |     | •   | •   | •  | ٠.  |     | 21          | 5  |
| 3 | Cause generali de'                        | Ve    | hti | •   |     |    | •   |     | 90          | 10 |
| 4 | Celerità de' Venti.                       | •     |     | •   |     |    | •   |     | 27          | 24 |
| 5 | Forza de' Venti .                         | •     |     |     |     |    |     |     | 90          | 28 |
| 6 | Qualità de' Venti.                        |       |     |     |     |    | •   | . 4 | *           | 30 |
| 7 | Divisione de' Venti<br>De' Venti perpetui | • , * | •   |     |     |    |     |     | 24          | 45 |
| 8 | De' Venti perpetui                        |       |     |     |     |    |     | • 1 | 20          | 46 |
| 9 | De' Venti periodici                       |       |     |     |     |    |     |     | 24          | 56 |
| o | De' Venti irregolari                      | •     |     |     |     |    |     |     | <b>29</b> , | 63 |
| 1 | Del movimento dell'                       | Atn   | 105 | fer | a n | el | suo | nō. | 29          | 68 |

#### TERZA SEZIONE

#### METEORE

| 1 | Delle | meteore | umide   |   |   | • | • | *    | 70  |
|---|-------|---------|---------|---|---|---|---|------|-----|
| 2 | Delle | meteore | ignee.  |   | • | ٠ |   | 190  | 118 |
| 3 | Delle | meteore | ottiche | • |   |   |   | . 20 | 164 |

### QUARTA SEZIONE

Della temperatura, e della relazione di essa colla natura, e situazione de varj luoghi.

| Stagioni, ed epoche del mondo | Stagioni, | ed | epoche | del | mondo. | • |  |  | 96 | ľ |
|-------------------------------|-----------|----|--------|-----|--------|---|--|--|----|---|
|-------------------------------|-----------|----|--------|-----|--------|---|--|--|----|---|

# PARTE SECONDA

CAPITOLO PRIMO.

| Causa de cangiamenti accaduti sulla sup<br>ficie della Terra p     | er-<br>ag. | 194                |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| CAPITOLO SECONDO.                                                  |            |                    |
| Monumenti di alcune catastrofi che ha s<br>ferto la Terra          | of-        | 269                |
| CAPITOLO TERZO.                                                    |            |                    |
| Alcune idee intorno la storia della Terra                          | , n        | 335                |
| CAPITOLO QUARTO.                                                   |            |                    |
| Alcune osservazioni sui corpi organici o trovansi sulla Terra      | he<br>*    | 357                |
| Compartimento de' corpi organici II.                               |            |                    |
| Delle piante                                                       | *          | 370                |
| Il Regno animale                                                   | 21<br>21   | 409<br>412<br>437  |
| III. Degli altri animali mammiferi                                 | n          | 454<br>458         |
| IV. Degli uccelli                                                  | n          | 470<br>482         |
| V. Degli amfibj. VI. De' pesci VII. Degli insetti VIII. De' vermi. | *          | 485<br><b>4</b> 90 |
|                                                                    | n          | 499                |
| CAPITOLO QUINTO.                                                   |            | c 7                |
| Del Metodo della Geografia fisica                                  | 20         | 202                |

La Geografia Fisica di Emanuele Kant, tradotta dal tedesco dal Sig. Augusto Eckerlin, è stampata e vendibile dall'Editore di questo Manuale al prezzo di *Ital. lir.* 30 40

### Dello stesso Autore.

Idee sull' Educazione pubblicate dal Dott.
Rinck, e tradotte dal suddetto Eckerlin.» 1 50
Critica della Ragion Pura; tradotta dal tedesco dal Cav. V. Mantovani, edizione di
Pavia, 8 volumi in 18 300

# MANUALE

DELLA

# GEOGRAFIA FISICA

#### DI E. KANT

#### A

ABISSINJ, nome significante popolo misto come lo è di nazioni diverse e nemiche, le quali hanno di comune nelle donne un grandissimo allungamento di poppe e di ninfe, per cui occorre la circoncisione, e dopo 20 anni non sono più feconde. Tom. III, p. 406, 407.

ABISSINIA, parte dell'Africa che ha le montagne più alte, e dà origine al Nilo con tre sorgenți. Il gran Tamala divide le piegge tropiche, ond'e sereno all' Occidente quando piove in Oriente, e viceversa, III, 399, 400, IV, 13.

La parte meridionale è abitata dai Goongas, e la settentrionale orientale dai Guba, nazione totalmente nera. Da questi paesi, pagani e poco conosciuti, vengono molti schiavi, e l'oro detto di Tibbar, III, 303, 304.

Kant, Manuale

AARGLETSCHER, celebre ghiacciaja, diversa dalle altre, perchè non iscema mai, quantunque abbia il sole mattina, mezzodi e sera, IV, 41, 42.

ACACIE, piante che danno gomma, di cui ve ne sono 40 specie; e questa gomma cava la sete e nutre ottimamente, III, 433, 435, 436, V, 325, 326.

ACCIUGA, specie di Clupeae, lunga un dito, di cui avvi una specie più piccola appartenente al Mare Atlantico, la quale passa a sciami nel Mediterraneo, II, 395, 396.

ACANTURI, nuovo genere di pesci particolare al Mare Pacifico, fra cui vi sono tre specie il Nigricans, il Fasciatus, il Lineatus, II, 571.

ACCOPPIAMENTI tra cane e lupo, tra cane e volpe, e degenerazioni di una sola razza primitiva, I, xvm, III, 228.

ACERO SACCARINO, albero americano che, preparato in primavera, da giornalmente cinque galloni di zucchero, III, 533.

ACUS CHINENSIS, che distinguesi dalla Tabacaria per la mancanza della verga, la quale, lunga come osso di balena, esce dalla forcuta coda, II, 518.

ACQUA, composta da quattro quinti d'idrogeno e da un quinto di ossigeno, e malgrado ciò, perchè non sia acida, V, 436, 437, 446.

Ambedue quegli elementi possono fornire dei sali, mentre, costretti dall'azoto, uno forma l'acido nitroso, l'altro de' sali volatili, V, 447, IV, 335.

Acqua contenente aria fissa, spesso salubre, e talora micidiale, IV, 364, 365.

Acqua di Pyrmont.

- di Selzer.

—— di Spaa, ed elementi da cui sono costituite per poterne imitare la composizione, IV, 365, 366.

Acqua del Teverone, la quale depone un eccellente gesso sopra i bassi rilievi, e si ottengono i lavori più belli, IV, 377.

Presso Hidenhein vi sono de' fonti che incrostano di pietra compatta qualsisia cosa al loro contatto, IV, 377.

L'Ohio, che cade nel Missisipì, urta in grandi banchi sui quali si attaccano e petrificano le noci, le ghiande, i rami, i corni di cervi e di bufali, le lumache, ed ogni cosa che vi casca dentro, V, 78.

La Kerka porta seco disciolta molta calce,

che incrosta le piccole pianticelle; e inclinando le petrificazioni l'una sopra l'altra ne sono nate delle grotte impenetrabili al sole. Il Fiuto, che nasce nella Sierra Murena, indurisce la sabbia e petrifica tutto ciò che cade in esso, V, 113, 114.

Il Lago Arend offre numerose petrificazioni di legni, di coralli, di conchiglie, ecc., 148.

Se gettasi nel Lago di Lough Neagh un legno o delle cortecco diventano subito di pietra, non alterandosi quelle cose fuorchè nel peso, 178.

Per acque petrificanti sono celebri i Bagni di S. Filippo in Toscana. Quelle del Danubio convertirono in agata un palo del Ponte eretto da Trajano; ma in ciò fare sono assai meno sollecite del Lago Lough Neagh in Irlanda, IV, 375, 376.

Acqua la più pura: essa è quella di pioggia o di neve; mentre l'acque delle sorgenti e dei fiumi racchiudono particelle animali e vegetabili, terre, seleniti e minerali. Talora sono dolci atla superficie ed amare alla maggiore profondità. IV, 363, 364.

Acqua di neve migliore dell'acqua comune per tanti rapporti, I, 150.

Acqua dolce molto più leggiera dell'acqua marina, I, 160.

Acqua salata molto più trasparente della dolce, I, 161, 162.

Come si renda potabile, 171, 172.

Acqua (l') salsa si gela, ma il ghiaccio suo dà poi l'acqua dolce, II, 5, 6, 7, 8.

Il residuo, non suscettibile di gelo, è salatissimo, e nelle regioni settentrionali si cava il sale dall'acqua marina per mezzo del gelo, e non del fuoco e del sole, II, 9, 10.

Acqua intanfata, acqua che trovasi sulla melma, V, 129, 130.

. Acqua paludosa, il cui fondo è più basso ancora, ivi.

Acqua stagnante, acqua raccolta in una profondità di poca estensione, ivi.

Acqua palustre, che trovasi ne' deserti tra gli arboscelli e forma molti piccioli fossi, ivi.

Acque che producono il gozzo ad intere nazioni, IV, 372, 373.

Acque di Bath, le sole che contengono allume, IV, 396.

ADOWA, capitale di Tigre, la parte più montuosa dell'Abissinia, ove raccogliesi tre volte all'anno, e vi regna carestia per i sorci e per la poca economia, III, 408.

AFRICA MERIDIONALE, ove sorge il

Nilo e le montagne più alte. Essa è molto sconosciuta, non essendosi giunti ancora al Tropico meridionale, III, 363, 364.

Sulle coste di lei sentesi l'aria salata sulle labbra; e al Capo di Buona Speranza quest'aria depone grande quantità di cristalli. Le sponde arenose delle valli sono coperte di nitro bianchissimo, il quale vi produce un marcatissimo freddo; e gli uomini non vi campano al di la di 50 anni, V, 315, 316, 317, 333.

Dal Capo Guardafui sino a Buona Speranza vi sono boschi impenetrabili, bassi e innondati, i quali esalano in quel calore ardente un'aria fatale, V, 33 t.

AFRICA SETTENTRIONALE, conosciuta da Erodoto come adesso, e percorsa dalle armate romane durante la guerra con Giugurta sino all'Atlante e al Niger, e nella parte orientale sino all'equatore, III, 364, 365, 371.

Erodoto descrive il deserto pieno di colline sabbiose che sono preda del vento, descrive i leoni, le pantere, i sorci notturni, le scimie senza coda, i boa, i serpenti cornuti; descrive pure i traffici silenziosi; e i moderni nel confermare i di lui racconti smentiscono i posteriori atti dagli Arabi, III, 369, 370, 372, ecc.

In nessun luogo la natura non ha più forza e più varietà che in Africa, dove le piante sono vigorose, e gli animali grandi, belli, arditi, III, 375, 376.

Il macacco, il pongo, il mandrillo, il mongo lo sciakal, la jena, il leone, la pantera, l'uncia sembrano propri all'Africa, come tra gli anfibi, le pipe, i coccodrilli, i camaleonti; e fra gli uccelli, l'ibis, lo struzzo, le galline di Numidia, i pappagalli, gl'inseparabili, il buceros abyssinicus, ecc., III, 376, 377, 378, 379.

Altri scrittori sopra l'Africa, III, 381, 382, 383, 384.

AGOSTINO, il Santo, nonsi è mai persuaso del giro terrestre, I, 4.

AGRICOLTURA EUROPEA superiore a qualunque altra parte del mondo, III, 191.

Stato ancor più ubertoso di essa nella Granbrettagna, II, 192 e seguenti:

AI, animale americano il più imperfetto e miserabile che natura potesse produrre, III, 27, 28-

ALBERO DA CERA su cui viene deposta da certi insetti, III, 349.

Albero da cera, specie di ciliegio che cresce nell'America settentrionale, le cui bacche bollite danno un grasso col quale si fa la cera ed il sapone, III, 529, 530, 531.

Albero da colla, specie di fico cinese, il succo del quale attacca l'oro indissolubilmente, 349, 350.

Albero da sapone, il cui frutto consiste in tre piccole noci coperte di sapone, e se ne fa delle candele, mentre l'olio spremuto dalle noci medesime si abbrucia, 350, 351.

Albero da sego, che dà un frutto come la castagna atto a far candele, 348, 349.

Albero da vernice proprio della Cina. Egli dà una gomma che si mescola con tutti i colori senza guastarli, nè perde mai lo splendore e l'aspetto, ivi.

Avvi un' altra vernice giallastra che mischia coll'olio o col litargirio, e si falsifica la vera vernice, 347, 348.

Alberi più pesanti vicino alla radice, meno nel tronco, meno ancora vicino ai rami, VI, 375.

ALBINOS, specie di negri bianchissimi che tengonsi per lusso dai signori Indiani, VI, 443, 444.

ALCA ARTICA, uccello che depone le sue uova entro il nido de' coniglj, III, 180.

ALESSANDRIA, florida città dell'Egitto

Inferiore, ove resta la Colonna di Pompeo, ed è sparito il sepolcro d'Alessandro, III, 385, 386.

ALGERI ha un dolcissimo clima e piante sempre verdeggianti. Ad esso una volta appartenevano Costantina, Begazi, o sia l'autica Berenice e Tolometa, III, 422, 423, 424.

ALLUME, produzione vulcanica abbondante sopra alcune isole dell'Arcipelago Greco, III, 88.

Preparavasi una volta a Lipari in grandissima quantità, ed estinto il Vulcano, cessò il più ricco ramo di commercio, 95, 96.

ALTAYNCOLA, catena di montagne d'oro dell'Asia settentrionale, III, 204.

AMAZZONE, il fiume più grande del globo terraqueo, V, 7, 8, 100, 101, 120, 121.

AMBRA GIALLA, gettata dal Baltico sulle Coste della Prussia. Ivi esistono delle miniere d'Ambra quasi inesauribili, le quali si visitavano dagli antichi quando dirigevansi verso l'Eldorado, III, 165, 167, 172. (Veggasi Elettro).

AMBRA GRIGIA, concrezione morbosa della vescica de' macrocefali. Altre opinioni su cotesto prodotto animale, che non mai si è trovato fra i fossili, II, 89, 90, 93.

Suo uso per allungare la vita, 96.

AMERICA MERIDIONALE: ha nel Ric della Plata il suo Nilo che l'innonda e la rende maravigliosamente fruttifera, V, 99.

America unita all'Asia per mezzo di una catena d'isole, le quali chiudono il mare di Kamtscatka, I, 395, 405, ecc., IV, 298.

I Tschuktschi della Siberia trafficano cogli Americani e rubano loro le donne, III, 200. (Veggasi Nuova Zembla.).

Le Isole Kurili chiudonsi tanto vicino a Kamtscatka che i primi navigatori supposero esistervi la Terra Ferma del Giappone sino a Kamtschatka, e la chiamarono Iedslo, I, 403.

Lo Stretto di Tasso è vicino alla Tartaria Cinese, al Giappone e alla Terra di Kamtscatka, 404.

Mille quistioni sulla realtà o non realtà delle scoperte del capitano Hanna, di Iuan di Fuca, di De Fonte, di Grey e di altri, sopra i passaggi, i fiumi e le baje onde trasferirsi dal Mare Glaciale, o sia dall'Asia in America, I, dalla p. 409 alla 457.

Tra le terre perdute possiamo contare le coste ove navigarono Iuan di Fuca, e De Fonte, poichè adesso non si trovano più, I, 426, III, 590.

Nell'895 Leif scoperse il Winnland, porzione dell'America settentrionale, che è forse la Carolina, e di tale scoperta non si è mai più parlato se non 600 anni dopo, vale a dire all'arrivo di Colombo nel Nuovo Continente, III, 590. (Veggasi Atlantide).

AMMIRAGLIO CEDONULLI, conchiglia la più bella fra i coni e le volute, che costa talora 200 ducati, II, 495.

Ammiraglio d'Orange, di color rosa o arancio macchiata di bianco e bruno, 495, 496.

AMMONITI. Non sono rari i corni d'Ammone di 5 piedi, e ora la sola specie vivente ne' mari europei è affatto microscopica, VI, 301, 302.

ANATRA MARINA, Lumpo, II, 352.

ANFIBI, divisi in Rettili ed in Serpenti. Sono animali che vivono anche senza respirare, e reggono agli estremi del caldo come del freddo. Vivono ancora senza cibarsi per molto tempo, e levato un occhio alla Cazzuola lo riprodusse; levato il cervello ad una tartaruga seguitò a campare per de' mesi. I rospi imparano a conoscere il benefattore, e i coccodrilli si possono educare, VI, 483, 484.

ANFITRITI, conchiglie divise in sette spe-

cie, fra le quali ve ne sono di microscopiche con denti indorati, II, 506.

ANIMALI. L'uomo, VI 412.

Animali somiglianti all'uomo, 454, 355, 456., In 300 specie di quadrupedi, 1200 d'uccell i venti specie sono addomesticate, 458.

Classificazioni del regno animale:

1.ª Mammiferi, 2.ª Uccelli, 3.ª Anfibi, 4.ª Pesci, 5.ª Molluschi, 6.ª Annelid, 7.ª Crostacei, 8.ª Arancea, 9.ª Insetti, 10.ª Vermi, 11.ª Zoofiti, VI, 459, 460, 461.

Classificazione de' Mammiferi fatta da Blumenbach:

- A. Disarmati, L'uomo, VI, 462, 463.
- B. Quadrumani, Scimie, Paviani, ecc., 463.
- C. Chiropteri, Nottole, 463.
- D. Mammiseri con dita libere, 464, 465, 466, 467.
  - E. Animali con unghie, 467.
  - F. Animali ruminanti, 467, 468.
- G. Bellue, animali grandi e deformi e se-tolosi, 468, 469.
  - H. Mammiseri con piedi natanti, 469.
  - I. Cetacei, ivi.

Animali le cui specie sono estinte, V, 298, 301, 302, 305, 308, 317, 322.

Vi sono 24 specie di quadrupedi de'quali si è perduta la razza, e restano le petrificazioni, IV, dalla p. 318 alla 322.

Collini vi ha aggiunto un rettile, 322.

ANTILLA, grande terra lunga e quadrata nell'Oceano occidentale, ove rifuggironsi gli Arabi scacciati di Spagna, e dopo non si vide più, III, 591.

Antille e Caraibi, isole formate da impetuose correnti, la cui figura e altezza in gran parte è dovuta al fuoco, III, 101, 102, 145.

Antilope, capre particolari presso gli Ottentotti, di cui vi sono varie specie, III, 478, 479.

Antipodi, sostenuti e derisi, I. 2, 4, 5, 6, 7.

ANTRI ARTEFATTI che servono di catacombe, IV, dalla p. 104 alla 112.

Parigi è quasi tutto fabbricato colle pietre cavate dal suo fondo, 112.

Il Monte S. Pietro, presso Mastrich, è un continuo labirinto ove immensi pilastri ne sostengono le vôlte, siccome altri pilastri lo fanno nella Grotta Dragonara presso il Promontorio Miseno, IV, 112, 113.

Nelle miniere di sale di Bochinia e di Wieliczko si lavora a mille piedi di profondità. Il sotterraneo si estende per due mila tese: ha nel primo piano sette cappelle, con altari e con tutto ciò che appartiene ad una chiesa. Vi si cammina all'asciutto, e vi sono laghi ed una sorgente d'acqua dolce. I cavalli vi divengono ciechi, e gli uomini presto vecchi. Con poca forza si sollevano grandi pesi, sia per la diminuzione della loro gravità, sia per la densità dell'aria, ove, per così dire, galleggiano, IV, 114, 115, 117.

Le miniere di carbon fossile a Cumberland si estendono notabilmente sotto mare, e passano i bastimenti sopra le teste de' lavoranti, IV, 118.

ANTRI NATURALI divisi in originari e in nati più tardi. I primi appartengono al consolidamento del globo, ed i secondi sono opera del fuoco o dell'acqua, IV, dalla p. 119 sino alla 203.

Antro presso Hieropolis nella Frigia conosciuto da Cicerone, 121.

Antro di Forst nell'Elettorato di Golonia, che conduce da una montagna all'altra e finisce nelle cantine di un castello, 125.

Antro presso Ribar in Ungheria, micidiale ai viventi che si accostano ai di lui vapori solfurei, 125, 126.

Antro di Limur in Norvegia, esalante un vapor umido mortale, IV, 126.

Antri di Milo, coperti da una materia rilucente, talora accesa, la quale è composta di allume misto con particelle minerali, 126, 127.

Antro nella Contea di Pirmont, il cui pestifero vapore giova a certi ammalati, 127.

ANTRI DI ACQUA, celebri nel Circolo d'Austria, IV, 127.

Antri innumerevoli delle Alpi Giulie nella Carniola e province vicine, e più di mille grotte vi sono dal fiume Sopha al confine della Bosnia, 128.

Antro di Kleinkaensler con ispaziosa vôlta di stalattiti, dopo di che vi sono condotti senza fine, 130.

Antro di Lueg con tre piani, uno pieno d'acqua, l'altro lungo 200 tese, e il terzo conducente ad un castello, 130.

Antro Podpetschio nella Carniola media, con tre condotti ed una volta capace per un migliajo di persone, 131.

Presso Laybac avvi il buco di Ribenza, e presso Urac un antro con lucida arena, 132.

Il Klutert in Westfalia ha grotte, condotti, pozzi, cadute di acqua il cui rumore si annunzia da una immensa distanza, 132, 133.

L'antro di Dolsteen passa forse sotto il mare sino in Iscozia, IV, 133.

Nell'antro del Monte Limur si cammina sopra una vôlta, ed avvene una seconda, e ne nascerà col tempo una terza, 134.

L'antro del Diavolo nel Derbyshire, dopo un bell'ingresso, ha de'passaggi angusti, e finalmente un gran tempio con archi splendidi posti sopra magnifici pilastri. Nell'istesso distretto vi sono gli antri di Hasens, di Brunforth, e nelle opposte montagne un altro antro simile a quello del Diavolo, 135, 136.

L'antro di Wokey ora è alto, ora basso, ora largo, ora stretto, 137.

L'antro di Kilcomy è secco nel verno, e nelle altre stagioni cuopre talora i campi vicini con 20 piedi di acqua, ivi.

L'antro di S. Beata ha coperto il suolo di tufo fatto a onda, ed ha volte ornate con stalattiti, 138.

Presso Vermenton avvi un antro che ha conservatoj considerabili di acqua, e giuochi bellissimi di stalattite, isi.

Mentre scavavasi una roccia vicino a Meaux, uscirono le acque di un antro che tuttora offre una limpida corrente, 138, 139.

Gli antri di Petrower, scavati nelle rocce di geoso dall'acqua filtrante, sono notabili per istraordinario freddo. Hanno l'istessa origine gli antri di Falkeuberg, di Kotytschi, di Pustilnoi,
Bujerak, delle montagne Inderski, come molti
altri, IV, 140, 141.

In un antro de' Monti di Ural è singolare il calore ed il vapore mandato dagli spiragli, 141.

L'antro di Bijelaico, scavato in una montagna di ghiaccio, è enorme, ed è pieno di sfondamenti, di terra, di pietre, di stalattiti, 142, 143.

ANTRI DI STRANA TEMPERATURA. L'antro presso Besanzon scioglie in novembre i ghiacci accumulati in agosto. All'Oriente di Vesul avvi una grotta ove in una giornata calda si forma tanto ghiaccio che non può sciogliersi in otto giorni freddi, IV, 144, 145.

Nell'antro di Grenoble e nella Grotta de Nôtre-Dame De Balm, vi sono due gallerie, una che ammassa ghiaccio, l'altra che lo discioglie, 146.

L'antro di Latzkenberg innalza nella state molti pilastri di ghiaccio che poi disgela nell'inverno, 147.

Nell'antro presso Scelicze, più cresce il caldo Kant, Manuale

al di fuori più gela al di dentro; e ne' giorni canicolari 600 cara non bastano a portar via il ghiaccio, laddove nel verno diviene il tiepido rifugio degli animali, IV, 147, 148. Rifugio nell'inverno è ancora l'antro di Winchester nella Virginia, mentre è fresco nella state, 204.

Spiegazione del fenomeno, 149, 150. Vedi le pag. 140, 141.

ANTRI DI STALATTITI. L'Antiparos può dirsi il re degli antri, essendo alto 80 piedi, 300 lungo ed altrettanto largo, e trovandosi mille piedi sotto la superficie dell'Isola. La vôlta e il suolo riflettono con egual vigore il lume delle torce, e vi si vedono brillare fiocchi, grappi d'uva, cavolfiori, ecc., IV, 150, 151.

Gli antri alla Rocella de Camaros sono molti, ed anche illuminati per aperture naturali. Le parti loro sono coperte da petrificazioni, il suolo è di cristallo, ed ornato di pilastri alti 30 piedi. Alcune cristallizzazioni rappresentano limoni e altri frutti coi più veraci colori, e da per tutto vi si respira aria sana, 152, 153.

Due leghe da Nizza avvi un antro somigliante a spazioso tempio con colonne formate dalla cristallizzazione delle acque, 153, 154.

Nell'Isola d'Elba sono spaventevoli gli antri

cavati nelle rocce, ove trovansi disperse delle ossa d'animali calcinate e coperte entro e fuori di stalattiti, IV, 155.

Nella Virginia, un antro esteso per 300 piedi ha le pareti ornate di un bel panneggiamento, e la vôlta ed il suolo pieni di stalattiti talora riunite in pilastri. Un antro simile si trova nella Contea Frederik, ove il termometro s'innalza notabilmente, 156, 157.

Presso Foligno si è scoperto un antro ornato di marmo giallastro con colonne alte talvolta 25 piedi che sono formate di argilla disciolta dalle acque sulfuree, 157, 158.

L'antro di Cova Perella comunica con molti altri coperti di roccia e di stalattiti, : 58.

Gli scherzi più singolari veggonsi nelle stalattiti dell'antro Pedrazza nell'antica Castiglia; 159.

L'antro più vago della Francia è quello delle Verginelle, con pilastri alti 36 piedi, ed un'ampia volta ove sono obelischi, alberi, statue, baldacchini, nuvole, lance ed altare maraviglioso. Simile a questo è l'antro delle Fate nello Chablais, ove la superstizione trova un'acqua miracolosa, una donna che fila, una gallina co' pulcini, ecc., 159, 160.

L'antro di Pools forma una delle sette maraviglie di Debischire, essendo di bellissima stalattite la cucina, il letto, la sella e altri mobili di quel ladro, IV, 161.

Più sorprendente è poi l'antro d' Ochy pegli organi, pei pilastri rigati, per le cantine, per le ghirlande, per glianimali, pel bastimento di cui è fregiato, ivi.

La vôlta dell'antro Slains è a perdita di vista, e sebbene siasi cavata molta calce dalle sue stalattiti, ha tuttora de' pilastri enormi, 161, 162.

Sei vôlte magnifiche compongono l'antro di Baumann, dove la fantasia più fervida s'impoverisce vedendo i tanti scherzi delle staluttiti. A lui assomiglia l'antro Nebelloch, il quale ha grotte lunghe 400 piedi e più, 162, 163, 172.

L'acqua che forma la stalattite dell'antro di Bredewinder diviene periodicamente bianca e nericcia, e le piramidi che forma sono a strati or di questo or d'altro colore, 163, 164.

Distinguesi l'antro di Maria Maddalena per le sue belle grotte e per le sue stalattiti di cristalli salini romboidali, 165.

Quattro grotte una sopra l'altra compongono l'antro di Servolo presso Trieste, e contengono troni, e ansiteatri di bellezza sorprendente, IV, 165, 166.

Gli antri della Stiria hanno stalattiti coralloidi bellissime, ma assai fragili, 166.

Tanto strane sono le stalattiti di un antro presso Liptan per cui fu chiamato antro del Dragone.

L'antro di Veteran occupa tutto il monte Tamaut; e un immenso pilastro di roccia sostiene la vôlta, dove un foro apre l'adito alla luce, 167.

Le grotte dell'antro Ufi sono ornate di grappoli, di matrici, di cristalli, di cortine piegate con gusto, e aventi frange e festoni, 167, 168.

Altre grotte trovate da Pallas, ed altri antri offrono sempre nelle loro stalattiti spettacoli nuovi e diversi, giacchè variano nel colore, nella grana, nella solidità e in cento modi diversi, 169.

Svaporando l'acido carbonico, egli asciuga la parte calcarea dall'umidità, per cui essa concretandosi forma stalattite, 170, 171.

Sono celebri per stalattiti gli antri presso Tuaz ed Oxenzab, 204.

ANTRI CONTENENTI OSSA. Molti di questi antri si trovano dove le ossa ora sono in-



crostate, ora calcinate, ora petrificate, e qui acceneremo le più notabili.

Talvolta l'ingresso è molto angusto in confronto del volume degli animali a cui appartengono le ossa, e perciò si suppone che vi siano stati spinti dopo essere stati spezzati.

La Montagna Vota ha dieci belle grotte, le di cui ossa sono d'animali sconosciuti; e, gravi come il marmo, altro di comune colle ossa non hanno dalla figura in poi, IV, 176.

Nell'antro di Winzerloch tutto rappresenta disordine, distruzione, e pare una vera casa del Diavolo. Nel terzo antro di Gaisenreuther trovasi 180 teschi conservati, e si calcola che 350 animali siansi costi riuniti. Il quarto antro ha stalattiti or bianche come l'alabastro, or grige, or nere; e alto ed ampissimo è ornato di nubi, di colonne, di cortine, ecc. Le pareti dell'antro sono piene di ossa sino all'altezza di 20 piedi, e niun osso appartiene alla razza timana, IV, dalla p. 172 alla 185. Indi VI, 273, 274.

Trovandosi però intatte alcune specie ora appartenenti alla Nuova Olanda, non si capiace come dall'emisfero meridionale possono esser giunte sino qui senza alterarsi; e Blumenbach opina che elefanti, rinoceronti, jene, leoni, della Zona Torrida, altre volte nascessero nel nostro clima, VI, 274, 275, 276, 296, 309, 311, 314, 316.

ANTRI DI VENTO. Se ne contano fino a 20 in Isvizzera che non dipendono da ghiacciaje. Tutti questi antri sono innaccessibili ed hanno strette fessure per cui l'aria fredda che contengono tende con maggiore o minor forza all'equilibrio a misura che l'aria esteriore si rarefà, IV, 185, 186.

Un vento freddo sorte perpetuamente dal Monte Eolo, come pure da due grandi rocce a Motiers. Antri ventosi vi sono a Losanna, fuori del Monte Coyer in Provenza, presso la Contea Denbig in Inghilterra, in Cesi, nella Valle fra Narni e Terni; e di questi gl'Italiani si giovano per rinfrescare le loro stanze e cantine, 187, 189.

Nelle Montagne di Cumberland avvi un antro a vento; ma il più burrascoso si trova nella Virginia, abbassando egli tutti i vegetabili pel tratto di 20 braccia.

In Sicilia il Monte Macaluba è un nero vulcano d'aria, la quale sviluppasi dall'argilla che si discioglie formando gesso; e talora fa eruzioni terribili scuotendo la terra e spaccandola senza dare indizi di fuoco, anzi abbassando piuttosto la temperatura, IV, 190, 192 193, 194.

ANTRI ILLUMINATI. Nel centro del Monte Torghatten avvi un antro da dove si contempla il sole, quando nel Monte Eiger il sole non penetra che durante tre minuti due volte all'anno; e fa ciò per mezzo di un condotto lungo 20 piedi, IV, 196.

Per non salire il Monte Posilipo si è fatta una strada maestra che lo attraversa, ma la luce vi è debole mancando di fiaccole, IV, 195, 196, 197, 201, 202.

ANTRI GRANDISSIMI. L'antro di Eldon ha un'apertura da 50 a 60 piedi, e fondo non vi trova uno scandaglio di 1600 tese.

Nel distretto di Rake vi sono sopra una roccia tre fori, uno de' quali dovrebb'essere profondo per 11000 piedi.

Nell'antro del Precipizio presso i Grigioni una pietra impiega più di 30 secondi prima d'arrestarsi.

Sopra l'immensità degli antri la riscaldata fantasia di Kircher e di altri ha sempre esagerato, per modo che Valvasor dicea aver gi-

rato due miglia geografiche nell'antro di Adelsberg, e parea a Keysler di aver fatto altrettanto nell'antro di Osteoliti presso Retelstein, IV, dalla p. 197 alla 200.

ANTRI NOTABILISSIMI. Una corrente di lava si è aperto il cammino in una montagna d'Islanda, ed ha formato t'antro Surt, le cui pareti sono inverniciate di materia verde e talora nera. La roccia si è spaccata in più luoghi, e l'antro resta illuminato dal sole, IV, 201, 202.

Circondano l'antro di Fingal delle colonne basaltiche, composte di pezzi sovrapposti gli uni agli altri, e saldate da una stalattite gialla sopra cui scherzano i più bei colori. Il sole illumina quest'antro alto e spazioso, e il mare vi entra per renderne l'aria secca e salubre, 202, 203, 254.

Nella Montagna di Cintra si estendono gli antri per tre miglia sino al Cabo da Roca; e sopra la sommità trovasi un monastero, dove chiesa, sagrestia, cucina, refettorio sono tutti antri separati, 202, 203.

Mille antri si trovano sul Monte Carmelo; e sui lati vi sono rocce che ne hanno 400, con finestre, stanze e pozzo.

L'antro della più straordinaria circonferenza sta presso il Mississipi, e gli Americani lo chiamano abitazione dello Spirito Grande, IV, 203.

Antropologia, cognizione dell' uomo, I, xxII.

Api. Se trovano nell'arnia un nemico lo inviluppano con una gomma, VI, 498.

Acqua del Brasile, anfibio bello e curioso, III, 36.

ARABIA, quasi tutta deserta sino all' Eufrate, che ai tempi di Giobbe era pure infestata da'vagabondi Saraceni, e non potevasi attraversare per le montagne di sabbia trasportate dal vento. Questa penisola è fondo di mare antico, e vi sussiste sino dall'epoca in cui giunse l'acqua alla cima de' monti, VI, 201, 202.

Nel deserto di Siria cresce per altro l'arbusto spinoso che dà la manna; e questo deserto ha montagne sabbiose talora fertilissime, fra cui contasi Palmira. L'istess'Arabia Felice è in gran parte piena di nude montagne: ma quelle che sono fertili danno i migliori frutti del meszodi; e fu da coteste regioni che si è trasportato il caffe in Batavia, e poscia al Surinam in America, 250, 251.

Ardea Dubia, specie di grua africana con

testa calva, e con vescica mobile che pende al collo, III, 379.

ARIA ATMOSFERICA entro cui come nocciolo nuota il nostro globo, e quella seco trascina, V, 231.

Ella ha un colore nericcio, e ricevendo il colore turchino dalla ridondanza de' vapori indica pioggia, IV, 79, 80.

Quanto più alti ci solleviamo, il turchino del cielo riesce più cu-po; e osservando parimente questo colore quando si guarda giù nelle valli, egli non si può attribuire che all'aria. I raggi gialli del sole mescolandosi col turchino dell'aria fanno vedere sotto i Tropici le nubi e il cielo di color verde, V, 232, 233.

Se l'aria si trovasse nello stato di rarità e di purezza come l'etere, o non si vedrebbe luce, o si vedrebbe male ogni cosa. All'incontro, l'aria essendo densa noi vediamo alba, crepuscoli, ed abbiamo una luce sempre uguale, anzi vediamo il sole prima che nasca e dopo che è tramontato, V, 278, 279.

Fluidità dell'aria, 233.

Elasticità e compressibilità della medesima provate con esperimenti di Mariotte, di Hales e di altri, 234, 236, 239.

Peso che l'atmosfera esercita, e spiegazione data da Cartesio sopra l'ascensione dell'acqua nelle trombe aspiranti contro Galileo, V, 240 241, 242.

Dimostrazioni date da Torricelli col tubo di vetro, e da Ottone Guerike col manometro, 244, 245.

Formazione de Barometri, 246.

Anomalie che essi presentano e insufficienti spiegazioni tentate dai fisici, dalla p. 247 alla a64.

Dividesi l'atmosfera in tre regioni: 1.ª la regione delle nubi sino all'altezza di due miglia; 2.ª la regione delle stelle cadenti e delle bolidi per 20 miglia; 3.ª la regione eterea di bolidi più remote sino alla luna, ultimo limite dai crepuscoli determinato, dalla p. 276 alla p. 2849 VI, 160.

Elementi o gas che compongono l'aria atmosferica, V, dalla p. 405 alla 447.

Aringhe o Clupee che si trovano nel Mare Indiano, II, 519.

Aringhe, loro descrizione, loro storia, pesca immensa che se ne fa, metodo per conservarle, lucro che se ne cava, ecc., II, dalla p. 104 alla 129.

Prima pesca dopo il giugno; seconda pesca in quaresima ove se ne raccolgono centinaja di barili più che non si può portar via; terza pesca sulla fine d'estate, che è la migliore, II, III, III, III, III.

Aratschinscki, gran Vulcano di Kamtscatka, IV, 297, 298.

Arche, conchiglie con guscj lunghetti, uguali fra loro che somigliano ad un battello. Ve ne sono di 17 specie, fra cui l'arca storta, il naspo, l'arca di Noè, II, 486.

Argilla. Sembra essere una terra vegetabile indurita, come la calce è una terra d'animali marini, 1V, 352.

Argonauta, conchiglia univalve che mette vela e remi, II, 493, 494.

Argunsch, nell'Asia settentrionale, dà alla Russia moltissimi cavalli, buoi e pellicce massimamente di zibellino, III, 212, 213.

Armenia, paese dell'Asia Meridionale, ove sorge l'Eusrate, 241.

Armonia delle sfere celesti e fracasso fatto dal Sole nell'atto d'immergersi nel mare, I, 6.

Arend, lago nato in Germania nell'atto che affondò una piccola città. Egli è irrequieto e gela di rado; ma quando gela e accade una

burrasca manda uno strepito orribile, V, 147, 149.

Aristotile morto per disperazione di non potere spiegare il flusso del mare: ridicola opinione, I, 231.

Ascensione, isola formata di scorie, di tufo, di marna, III, 103, 104. Indi, 581, 582.

Astracham, regno composto di deserti nell'Asia settentrionale, ove il caldo e il freddo sono eccessivi, ed ove i laghi non solamente formano un fondo di sale cristallizzato, ma formano di più una crosta di sale sulla cui superficie si può passeggiare, III, 214, 215, 216.

Ivi talora soffia un vento caldissimo che porta dal Mar Caspio tanta umidità da ingrandire le paludi, VI, 44.

Astracham era una volta l'emporio delle ricchezze indiane, III, 265.

Asfalto, bitume che trovasi sui laghi della Cina e del Mar Morto. Veniva usato dagli antichi per imbalsamare i cadaveri, e dagli Arabi per ugnere i finimenti de' cavalli onde allontanare le mosche, IV, 390.

ASIA MERIDIONALE, o sia Levante, detta dagli antichi Asia Minore, altre volte paese rinomatissimo ed ora incolto, dominio turco, III, 237, 238.

ASIA SETTENTRIONALE, conosciuta adesso meglio della Turchia, della Persia, della Cina, III, 202.

Sne miniere, sue montagne, suoi confini, 203, 204. Essa combina i due estremi del caldo e del freddo; poichè in Argunsk gela il mercurio, e in Astracham il termometro F. monta sino a 103 gradi, 212, 214, 215.

ASIA INTERNA, la terra più alta del mondo antico, quella che colle sue rocce spaventevoli forma l'ammirazione de' viaggiatori, mentre queste rocce medesime impediscono di percorrerla e di conoscerla un po' meglio, 218, indi 237.

Asiatiei, nazione moralmente e fisicamente opposta all'Europa, 65, 66.

ASSIRIA ANTICA, paese montuoso, ora abitato dai Turchi, e da 100000 cristiani, parte Nestoriani, parte Iacobiti, 249.

Presso Mosul sul Tigre eravi la città di Assur, e poco lungi veggonsi degli avanzi di Ninive, 245, 246.

ATLANTIDE. Ove sia sprofondata. I, 238, III, 591. Ell'è dirimpetto allo Stretto di Gibilterra, o alle Colonne d'Ercole, II, 199, 200.

L'Atlantide era continuata senza interruzione sino all'Africa.

Fu sommersa da un terremuoto, e appena i promontori di lei più elevati rimasero al disopra delle acque. Le isole Canarie sono uno di cotesti promontori; e trovasi, come descrisse Platone, in faccia all' Africa poco distante dallo Stretto di Gibilterra, II, 204, III, 551, 552.

Nell'America si trovò la fertilità e la ricchezza dell'Atlantide; e sopra Tenerissa trovaronsi i Quanchi, le di cui usanze li sece riconoscere per la nazione antichissima lodata nel Timeo, II, 199, 200. Indi, 579.

Le Azore, le Canarie, le isole del Capo Verde portano visibili segni della loro antica coerenza coll'Africa, II, 203.

Come sprofondò l'Atlantide, gli antichi credevano che i venti, i torrenti ed i terremuoti avessero staccato ancora la Sicilia dall' Italia, Cipro dalla Siria, Eubea dalla Beozia; e che molte isole dell'Arcipelago Greco fossero avanzi di una terra primitiva ora sommersa, III, 147.

L'America è sicuramente una terra nuova, nella quale la natura non era formata ancora quando si scoprì, o almeno avea principiato da poco tempo; e ciò che una volta era mare oggi è terra ferma, quando era terra ferma quello che oggi è fondo di mare, II, 203,204, III, 16.

Pare che le acque principali comincino adesso il loro corso non avendo potuto ben formarsi il loro letto, non avendo potuto rialzare i bassi fondi lontani, per la qual cosa nell'America sono spaventevoli le cascate di acqua, laddove nell'antico mondo lo erano, e nella giornata non lo sono più, V, 31. Indi 64, 65.

Che il suolo americano sia scoperto da poco tempo lo prova molto più la sua temperatura considerabilmente più fredda quando si confronti con paesi nostri posti sotto i medesimi gradi di latitudine, anzi a misura che più egli viene abitato e più si sbarazza dalle immense sue selve tanto maggiormente si riscalda, ed un esempio marcatissimo lo abbiamo nella Gujana, II, 21, 22, III, 514, 515, 516, VI, 182, 187, 188, 189.

Nelle sedici Province Unite o sia nell'America Britannica, che è la parte più conosciuta
del Nuovo Mondo, il freddo è ben lungi dall'esservi quale si attenderebbe dalla loro posizione; giacchè alla Nuova Scozia, al Ganadà, a
Terranuova, che pur sono nella latitudine di
Francia, i fiumi vi gelano in una notte, e nessun uccello vi si trattiene nel verno. Nell'istesso Perù avvi più freddo che non vi dovreb-

Kant, Manuale

b'essere; e si è detto che nel vecchio Continente al grado 30.º avvi il medesimo calore che in America al 18.º III, 514, 515, 516.

A misura che invecchia l'istesso mondo antico, vie più innalza il suo ambiente; e il Tovere non gela piu ogni anno come facea ai tempi d'Orazio; e il Nilo e il Mar Nero, e la Gallia Cisalpina, e la Germania istessa hanno migliorato d'assai il loro rigore, VI, 189, 190.

Le acque abbassandosi sempre più, fanno che il Mondo Nuovo si scuopra d'avantaggio; e l'aumento dell'America Settentrionale è troppo sensibile per non accorgersene, VI, 249, 250, 251.

I pesci essendo nati prima dell' uomo hanno potuto in America pervenire alla maggiore grandezza, e vi si trovano trote e lucci di 40 libbre, V, 221.

Era tradizione presso gli Americani che la terra loro fosse coperta dalle acque sino alla sommità de' monti; e infatti sopra questi monti vi sono ostriche, conchiglie, ecc., VI, 249, 250. Questo nuovo paese, in gran parte incolto, avea scarsi e deboli abitanti; e richiedevasi molta filosofia per credere che fossero uomini dotati di ragione e di esperienza, III, 18, 19.

Poche miglia lungi dal Perù e dal Messico non eravi più civilizzazione nè dipendenza; anzi non eravi danaro nelle stesse capitali, III, 18, 19, 20.

Nullameno ebbe l'America il suo Secol d'Oro; e un re indiano avea manoscritti del XVI secolo che contenevano gli avvenimenti del suo paese. Altri monumenti vi sono che giustificano l'antichità e la maggior coltura degli Americani, la qual cosa, confrontata colla rozzezza e puerilità de' medesimi allorche furono scoperti dagli Spagnuoli, fa supporre ch'eglino fossero stati imbarbariti da stranieri conquistatori, III, 23, 24, 25, 26.

Basta dire che dalle miniere più profonde del Perù fu scavato un bastimento antico, il quale vi sarà stato portato dalle acque, come hastimenti analoghi si trovarono sepolti nei monti del Portogallo; e se ne inferisce che quelle miniere e questi monti abbiano una data assai posteriore all'uomo, quantunque più antica dell'istoria, VI, 334.

Osservazioni più generiche sopra gli altri animali riconducono alla prima opinione che l'America sia paese nuovo, e la natura non abbastanza sviluppata, III, 26, 27, 29, 30, ecc. Indi, 34, 35, ecc.

I coccodrilli ed altri serpenti americani indicano più manifestamente che la forza di formazione non abbia avuto ancora il tempo di estendersi oltre gli anfibi, III, 30, 31, 37, ecc-

Esterminata è la quantità d'insetti, di rospi, di granchi, che cuoprono quel recente suolo, massimamente nel verno, quasi che congiurassero cogli elementi a funestare l'umano dominio, 34, 40, 42.

Talora le formiche di un'isola vi divorano tutte le piante, ed i vampiri succhiano il sangue a tutto il bestiame, 44, 45.

Se l'America è paese nuovo, la Nuova Olanda lo è ancor di più, offrendo essa una creazione particolare che rovescia tutti i nostri sistemi, III, 49, 50, 51, 60, 62, II, 556, 558, 561.

Non è ancor decisa se la Groelandia sia un'isola o una promulgazione della parte settentrionale dell'America: ma ghiacci enormi ed eterni impediscono di ciò verificare, e di portare più oltre le limitatissime cognizioni che ne abbiamo, III, 511, 512.

Assam, paese nelle Indie orientali, ricco d'argento, d'oro, di ferro, di piombo, è poco visitato dagli Europei, 310.

AURORA BOREALE, che accade giornal-

mente alle Terre Polari, ove l'aria è isolatissima perchè adensata dal freddo, ed è inoltre
straordinariamente elettrizzata per le continue
nebbie che colà si radunano, come pel ghiaccio
perenne che ne impedisce la dispersione. L'effusione elettrica vi prorompe con tale fragore
che i cani da caccia gettansi per terra, e non si
rialzano se non è terminato. La luce n'è vivissima, alta dalle 30 alle 200 miglia geografiche,
per modo che videsi talora sino in Italia, VI,
dalla p. 134 alla 142.

Aurum Groficum, tellurio che cavasi presso Ofenbiana in cristalli, III, 156.

Aurum Problematicum, metallo particolare della Transilvania detto tellurio, 155, 156.

Axum, antica espitale dell' Abissinia, che ha tuttora 40 obelischi, 400.

Azore, isole vulcaniche, nate e cresciute dal fondo del mare, l'aria delle quali è corrosiva per l'acido muriatico che contiene, III, 89, V, 315.

## B

BABILONIA al di qua di Bagdad lascia vedere le sue rovine, e quivi si osservano terre bellissime e montagne di zolfo, III, 345.

Baccalà, pesce estremamente vorace e fecondo. Sua storia, sua pesca, modo di salarlo, ecc., II, dalla p. 130 alla 144.

Altre specie di Baccalà, o Gadi, dalla p. 145 alla 153. Trovansi i Gadi nel lago di Winnipeg nel Canadà, come trovansi Foche nel lago d'Onega e altrove, segno che que' laghi una volta erano mare, V, 207, 225.

Bagni di S. Filippo in Toscana, che depongono una pietra fina per far bassi rilievi e medaglioni, IV, 376.

Bahabab, o sia Adansonia, l'albero più grande che si conosca. Golle sue foglie i Negri fanno una bevanda molto sana, e polverizzandole ne fanno del pane. Mangiano il frutto, che è agretto e piacevole: abbrustoliscono i semi con cui fanno una specie di caffè: col guscio del frutto fabbricano di bellissimi vasi; e nella sostanza dell'albero scavano i loro sepoleri e i loro tempietti; III, dalla p. 441 alla 448.

Balena, appartenente ai mammiferi e non ai pesci. Alcune sono dentate, altre no. Ora esse non hanno più 200 piedi di lunghezza come avevano quando le cacce essendo meno frequenti davano loro il tempo di crescere. Coi terribili colpi della sua coda la Balena ammazza il Liocorno, e potrebbe spezzare qualunque battello, ma timida sen fugge, II, 58, 59 e seguenti.

Storia della pesca della Balena; utile che se ne cava, ecc., 67, 68, 71.

Varietà nelle loro specie fra cui entra il Liocorno marino. Lunga storia di questo, 72, 75, 78, 79.

Altre balene vi sono che hanno la mascella inferiore piena di denti, e la superiore scarsa o mancante, II, 80.

Baja, presso Napoli, tanto salubre una volta; ma ora colle acque sue stagnanti non giova più, anzi non è più sopportabile fuorchè dai venerei, V, 318.

Bambuc, regno molto popolato e abbondante d'oro, d'argento, e di altri metalli. Le pipe che vi si fabbricano attraggono l'occhio per l'oro di cui risplendono, e se gli abitanti non fossero ammolliti potrebbero dare più tesori del Messico e del Perù, III, 454, 455.

Banco di conchiglie nel Senegal, il maggiore tra i formati coi gusci delle ostriche, quantunque sopra quelle coste ora non sianvi ostriche viventi, III, 137, I, 332.

Banchi di corallo, II, 557, 559, 561, 362, 563, VI, 253, 254.

Banchi di madrepore, estesi talora per 250 miglia marittime, ed abitati dagli uomini, III, 138, 139.

Banchi di mare, I, 126, 128.

Banchi di Neve estesi per alcune miglia, e di neve, più morbida e inferiore alla neve delle Firne, IV, 41.

Essi dividonsi in Valli di neve e Campi di neve, siccome ne'campi la neve è più compressa ed è posta a strati verticali, quando nelle Valli è più granellosa e leggiera, IV, 43, 49.

L'aria rinchiusa e compressa fa talora scoppiare i Campi di neve e sorgono i cadaveri d'uomini ancor freschi perduti 80 anni prima. Il fragore che odesi d'intorno riscalda la fantasia de' viaggiatori e credono agli spiriti. Ove si scioglie ilghiaccio ivi l'aspetto presentasi di un mare burtascoso, ed i vari colori della luce riflessa fanno credere di essere presso le Fate incantate, 45, 46, 47.

Barbados, isola distrutta da un uragano, e consisteva in rocce ed in spelonche sovrapposte le une alle altre, III, 548.

Barabinzi, ladri che abitano le steppe asiatiche, assai meno pesanti de Russi, poiche quelli si cibano di cavalli e di latte, quando questi di vegetabili e di paste, III, 604, 605.

BARBARIA, parte settentrionale dell'Africa che va dall'Egitto sino al Mare Atlantico. Gli abitanti sono: 1.º Arabi o Arabej, da cui non si distinguono che per geografica posizione; 2.º Mori di color bianco provenienti dalla Mauritania; 3.º Berberi, discesi dai Vaudali; 4.º Kabaili discesi dai Libj; 5.º Turchi, soldati mercenarj; 6.º Ebrei perseguitati da Iosua nella Palestina; 7.º Negri in qualità di schiavi; 8.º Cristiani, parte consoli, parte mercanti, artisti o schiavi, III, 411, 412, 426, 427, 428, 429.

Barbato, animale scaglioso che vive sotto terra, e si ragruppa ne pericoli come l'istrice, 29.

Barcan, parte orientale della Barberia, altrevolte florida e popolata, e ora ridotta a un deserto diviso tra la Porta e Tripoli, 412.

BAROMETRO DI ACHARD per misurare l'altezza delle montagne. Egli è fondato sull'an-

ticipato bellire dell'acqua a cui corrisponde un anticipato cadere del mercurio, III, 225, 226, IV, 85, 86.

Barometro di De Luc, più idoneo a superare gl'inconvenienti che cogli altri non si possono evitare, IV, 92, 93.

Barometro di Torricelli, istromento incostante e poco atto a indicare il tempo umido o secco, piovoso o ventoso, V, 246, 247.

Vicino all'equatore non offre la differenza di mezza linea in tutto l'anno; a Pondichery non cangia mai; dalla Linea sino ai Tropici non ha rapporto alcuno col buon tempo e colle burrasche, ma cala e cresce periodicamente col corso del sole; e finalmente sul Mediterraneo dal maggio all'ottobre fu osservato irremovibile da Volney, 248, 249.

In lontananza dalla Linea il barometro indica la differenza dalle otto linee sino ai tre pollici; ma sotto le Zone fredde, secondando il flusso e riflusso del mare, trovasi nella maggior bassezza a mezzogiorno e a mezzanotte. Se non iadica le piogge tropiche, a che sarà egli sensibile ? 250, 251, 252.

Hube ha voluto conciliare coteste anomalie, supponendo che qualsiasi evaporazione si ri-

duca ad una vera dissoluzione dell'aria nell'acqua fattasi presto o lentamente, per cui nel primo caso l'aria diventa più elastica, più secca e più fredda, mentre nel secondo fa tutto il contrario, V, 252, 253, 254, 255.

Se tali circostanze non possono influire sul crescere o calare del barometro, gioveranno per altro a fare che l'elettricità prepari le nascenti operazioni, 256, 257.

Tentativo per risolvere coll'elettricità le su indicate contraddizioni barometriche, dalla p. 257 alla 264, 272.

Può cangiarsi notabilmente la compressione dell'aria a dar luogo alle burrasche piu violenti senza che il barometro dia il menomo indizio, VI, 10, 11.

Solamente nella Zona temperata, se queste burrasche succederanno, il barometro le presentirà; e quivi solamente la Metereologia può essere ridotta a scienza, VI, 64, 65.

Influenza dell'elettricità sopra il cangiamento de' venti indipendentemente dalla compressione e rarefazione dell'aria, V, 18.

Mentre a Palermo lo scirocco alza il termometro F. dai 73 ai 112 gradi, il barometro resta immobile, VI, 35. Basalto, produzione che dà alle montagne ove si trova un carattere vulcanico, IV, 206, 225, 226. Attentamente 249, 250, 251, 253. (Veggasi Vulcani).

Belemniti, impietriti sui monti e sulle coste, ma non trovati in alcun mare, VI, 302.

Belzuino, gomma cavata dal lauro nelle Indie Orientali, specialmente a Laos ed a Sumatra, III, 318, 319.

Berlino, ove il sole tramonta 45 minuti dopo che a Parigi, I, 11.

Bianco di Balena, II, 84, 85, 87.

Bicher, pesce del Nilo simile ad un serpente, che ha cortissima coda con molto ventre, e nuota come le Foche, III, 303 nota.

Bilidulgerid, terra di datteri tra Tunisi ed Algeri, 423.

Blanchard, prime inventore di una macchina che non volò, V, 285, 286.

Altri tentativi da esso fatti dopo i Montgolfier, 288, 289.

Burrasca da esso sofferta all'altezza di 4000 piedi, 295, 296.

Blenni, coperti di mucillagine e portanti sulla testa un pettine, II, 367, 368, 370.

Blenni senza pettine, 369.

Blennius gunnellus, la cui carne dura serve da esca, II, 369.

Blennius lumpenus, pesce mangiabile dell'Atlantico, 370.

Blennius viviparus, partoriente ogni anno circa 300 figli vivi, 369.

All'Oceano delle Indie appartengono altre specie di Blenni, come il Blennius, cristallus, il cornutus, il superciliosus, 511, 512.

BIRMANI, abitanti di Ava che dominano nelle Indie Orientali, dopo essersi renduti formidabili ai Peguani, ai Siamesi ed anche ai Cinesi. Essi hanno de'metalli nobili ed i rubini più belli, III, 311, 312.

Bisonte, il quadropede più grande dell'America, più piccolo del bue europeo, 30.

Bocassan, carne salata delle telline, che quando è nera corrisponde al Garum de' Romani, II, 491.

Bogdocola, la più alta e ripida montagna dell'Asia Settentrionale, III, 203.

Bogota, fiume che riceve tutti i ruscelli della pianura di S. Fè, è la cascata d'acqua più grande che si conosca, V, 64, 65.

Essendo quella pianura più alta di Quito, ella nelle sue acque non ha nessun pesce, ec-

cettuato el Capitan, specie di Gado. Nelle sue bassure si osservano varie specie di pesci, lo che induce a credere provenire dal mare tutti i pesci d'acqua dolce, V, 65, 206, 207.

Bolca, monte nel Veronese, ove sonosi adunati e impietriti i pesci d'acqua dolce e di mare cola giunti dal Mediterraneo, da Ottaiti, dalle Coste del Giappone, dall'America Settentrionale, Orientale, dall'Africa e dal Brasile, VI, 297.

BOLIDI, corpi cosmici la cui materia sussiste negl'immensi spazi da dove giunsero sino a noi. Chaladini ha dimostrato che le piogge di pietre sono frammenti di bolidi scoppiati; e credendo egli che la parte principale o fondamentale di tutti i pianeti sia ferro unito a parti terrose metalliche, si vede essere le bolidi sollevazioni vulcaniche, e le mosse da esse gettate esser fusione e conglomerazione degli elementi componenti la terra dove i vulcani sussistono. In certa qual maniera le bolidi sarebbero piccioli mondi nuovi gettati nello spazio, i quali sono visibili come le stelle rosse e le stelle cadenti, finche non sono estinte, VI, 103, 104, 110, dalla p. 143 alla 163.

Borace, sal neutro di grande uso per gli

orefici e che fuso coll'arena da un bellissimo vetro, III, 235, 236.

BOSCHI. Benefico influsso de' medesimi sopra la fertilità de' paesi, producendo aria umida e malsana. Prospererebbe il regno animale oltre ogni credere se si annichilasse il vegetabile; e moltiplicando allora i nostri bisogni, ci mancherebbero i mezzi onde soddisfarli, V, dalla p. 300 alla 310. (Veggasi Umidità.)

Giovano i boschi per impedire ai venti di trasportare que mari di sabbia con cui si cuoprono intere città, e sparisce un suolo che potea farsi fecondo cominciando a deporre qualche strato di terra vegetabile. Quest' inconveniente è nato talora quando si sono sboscate certe regioni; e si può prevenire piantandovi molti pini, VI, dalla p. 265 alla 268.

BOTANICA. Costruzione esterna ed interna delle piante, VI, 370, 371.

Delle radici e dei loro capillamenti, 372, 373.

Dell'Alburno, 230, 276, 374, 375.

Più un albero invecchia più stretto diventa il tubo del midollo, e questo talora manca per sino agli alberi da frutto, 376. De' rami, delle fronde e delle foglie costituite colle stesse parti come il tronco e la radice, VI, 376, 377, 378, 379.

Le foglie sono il polmone delle piante, separando esse l'ossigeno e approssimandosi l'acido carbonico, 377.

Del fiore e delle sette parti necessarie alla propagazione:

- 1.a Del calice, 380.
- 2.ª Della Corolla, 382.
- 3.ª Del Nettario, 383.
- 4.ª Degli Stami composti dal filamento, dall'antere e dal polviscolo, 384.
- 5.ª Del Pistillo o parte femminile, dalla p. 388 alla 302.
- 6.ª De Pericarpj secchi e sugosi, 392, 393, 394.
  - 7.ª Della Semenza, 393, 394.

Movimenti rimarcabili nelle parti genitali di alcune piante ermafrodite, 395.

Particolarità offerte dalle Mimose e da altre piante rinomate, 396, 397.

Esempi cospicui degli sforzi fatti dalle piante per trovare la luce, 398, 399.

Riposo periodico delle piante indipendente dal freddo e dall'oscurità, 399.

A certe plante conviene lo stato sociale, e ad altre lo stato isolato, IV, 399, 400.

Brevissima vita di alcune, e lunghissima vita dell'aloe, della palma, ecc., 400.

Piante mostruose, III, 257, 284, 441, 442, VI. 401.

Piante parassite, 401, 402.

De' Funghi creduti animali viventi, ma che hanno piccole radici, 403, 404.

De' Muschi, i quali hanno la polvere più fine che si conosca, 404.

Delle Felci aventi fronde e non foglie, 404. Delle Gramigne con foglie entro le vagine, 404.

Delle Palme che sono pel regno vegetabile ciò che è l'uomo nell'animale, 404, 405.

Divisione generale delle piante, in Alberi, in Frutici, in Arbusti, e in Erbe, 405, 406.

Numero delle loro specie = 43000 = 407.

Ove cresce il papavero il suolo è argilloso; ove la piccola ortica vi ha terra vegetabile e melma; ove il crescione vi sono sorgenti limpide e fresche, 407.

Le piante più necessarie all'uomo vegetano in ogni clima: varie specie di cavoli crescono solamente nelle Zone fredde: i muschi sono

Kant, Manuale

propri del nord, e il Te del Giappone e della Gina, VI, 408, 409. Veggasi il T. III, 186, 189, 189, 190.

Bourbon, isola sulla parte orientale di Madagascar avente un vulcano che fa scorrere la lava come il Vesuvio, III, 105, 106.

Bramini, dotta casta indiana, III, 285, 287, 290.

Brasile, paese delle miniere creduto il vero Eldorado, o la sognata terra delle Amazzoni, 576.

Stato delle miniere d'oro, de' diamanti, e de' profitti che ne trae il Portogallo, 576, 577, 578, 579.

Sulle Coste del Brasile l'aria è sanissima, ma è velenosa sulla parte settentrionale situata sotto l'Equatore ed esposta alle piogge tropiche, mentre è deliziosa sulle province meridionali rinfrescate dai monti, V, 431, 335.

Bridgewater, maraviglioso canale sotterraneo che porta bastimenti i quali sovrastano talora altri bastimenti che vi veleggiano sotto, V, 20, nota.

BRINA, vapori gelati innanzi che abbiano potuto unirsi in gocciole, ed attaccandosi ai vetri delle finestre. Non è brina quella che si raccoglie sorra i capegli de' viaggiatori; ma è la loro traspirazione, subito gelata appena entrò nell'aria. Sciogliendosi il freddo, e nondimeno restando tale da gelare i vapori nell'aria, allora un gelo di nebbia si attacca alle pietre, ai metalli rozzi, agli alberi grandi, non mai alle erbe, VI, 78, 79.

BRUGHIERE, pianure grandi e infruttifere poste fra due correnti. Non hanno fiumi nè sorgenti per quanto si scavino profondamente; ma hanno de'laghi salati, e talvolta producono erbe salate che servono ai pastori nell'inverno, siccome la neve vi si squaglia subito, III, 603.

Bruma, conchiglia il cui guscio è simile ad un turcasso arcato e rotondo, la quale mentre è piccola s'insinua ne'legni e fa grandissimi guasti alle navi, II, 505.

BUCARIA, terra grande e assai fruttifera dell'Asia Superiore, III, 219.

La piccola Bucaria è piena di montagne sabbiose che il vento trasporta, ed è abitata dai Tartari e Mogolli soggetti alla Gina, 220, 225.

Buccine, il cui sacco tinge in porpora, II, 410, 411.

Buceros Rhinhocerontes, volatile dell'isola di Java sconosciuto ai Naturalisti, III, 147: nota.

Bufali di bella coda, animale più piccolo del bue, e con voce di porco, del cui pelo i Tibetani fanno grande commercio, 234, 235.

Bufali senza coda, I, 412.

Bulle, conchiglie abitate da un animale nerissimo, divise in 23 specie, fra cui l'uovo di gallina assomigliante alle porcellane di bianco splendido, II, 500.

Bullerbon, sorgente in Westfaglia che corre ogni sei ore in estate, ed ogni quattro ore nelle altre stagioni, IV, 358, 359.

Burrasche Infernali, 280.

Buschmanni, specie più piccola di Ottentotti in istato di selvatichezza, molto simili agli Etiopi descritti da Diodoro Siculo, e forse provenienti dal Nilo, come gli Egiziani ed i Cinesi di cui hauno le sembianze. La destrezza loro è maravigliosa come il loro buon umore, abbenche siano obbligati a sortire soltanto di notte, facendo loro la caccia i cristiani europei, III, 485, 486, 488.

 $\mathbf{C}$ 

CACCIA di Camozze quanto costi quantunque sia Peracti labores jucundi, IV, 59.

Calcinazioni metalliche con aumento di peso, VI, 335, 336.

Calibri, o Colibri, uccelli i più piccoli del Nuovo Mondo, cangianti di colore secondo la luce riflessa, di rara bellezza, di coraggio inudito, e che diseccati si portano alle orecchie come ornamento, III, 48, 49.

California, penisola sotto buon clima, ove dominavano i Domenicani. Ella è ricca d'oro, di perle, di pellicce di lontra marina, e sarebbe assai fruttifera se non fosse trascurata, 541, 542.

Callionima lira, pesce che trovasi sulle Coste d'Italia, e vola per un tratto di fucile, II, 364.

Callionimo, pesce de Gugulari appartenente all'Atlantico, II, 363.

CALORE, materia ignea, materia fondamentale, base e condizione della fluidità, senza di che le arie e qualsiasi liquido si troverebbero solidi come il ghiaccio, V, 405, 406, 444, 446. Non il gas ossigeno; ma la materia ignea combinata seco lui è causa dell'acidità, V, 446.

Il calorico può essere riguardato come la parte formale, e l'idrogeno come la parte materiale dell'atmosfera, V, 448. (Veggasi Gas).

Calyonimus indicus, di colore di piombo, proprio del mare indiano, II, 511.

Cama, la più grande delle conchiglie, che taglia gomene di qualunque grossezza. Sulle montagne delle Indie se ne trovano di petrificate, e diconsi conchiglie di Noè, 485, 486.

Cambascha, penisola al di là del Gange, contata fra le Indie Orientali, la quale darebbe i migliori frutti se il dispotismo non l'opprimesse, III, 309.

Campi Flegrei, pianure accese in Macedonia ove furono fulminati i Giganti, IV, 230.

Il Monte che chiamasi Vesuvio, secondo Diodoro di Sicilia, era a Cumana, nominata allora Campi Flegrei, IV, 227.

Campane Urinatorie, I, 138, 139, 236, 237.
Campane di Triewald, più piccole e più comode, I, 140.

Canadà, paese piano al di là e al di qua del fiume S. Lorenzo, paese navigabile, molto popolato, e commerciante massimamente in pepe ed in pellicce. Quebec è la sua capitale, e di contro ha una catena di altissimi monti che vanco sino alla Florida. Una parte è dominata dagli Europei, l'altra dagli Irokesi, dagli Uroni, dagli Tschipikai, ecc., III, 522, 523.

Candj, regno nell'isola di Ceylan ove gli Europei hanno piantato i loro stabilimenti, ed i nazionali sonosi portati alle maggiori alture del centro, dove alcuno non perviene senza passare per caverne simili a quelle degli animali feroci, 308.

Cane della Guinea, senza pelo nel corpo, e nero e liscio come un Etiope, 377, V, 403.

Cane (Gran) Marino, lungo da 50 a 60 braccia, 339.

Cane Carcaria (il) è il più terribile animale di rapina che abbian que' mari, essendo capace d'inghiottire un cavallo intero, 339.

Canfora estratta da una specie di lauro a Sumatra, a Borneo, a Gitolo. Valore di cotesto prodotto; metodo di ottenerlo; opinioni erronee degli antichi sulla situazione de paesi che lo fornivano, chiamati da essi penisola aurea, argentea, Sina Agisimba, 319, 323, 325, 329, 331, 333, ecc.

Cani marini, vivipari voracissimi che se-

guono sempre i piloti piccioli pesci della specie de' Gadi, II, 333, 334.

Ve ne sono di quattro specie nell'Atlantico e nel Mediterraneo, 335.

Canne da Zucchero, conosciute alle Indie sino ai tempi d'Alessandro, mentre allora ve n'erano di quattro specie, forse diverse da quelle che oggidi si chiaman Schaggri Bambu, III, 276, 278, VI, 189.

Cannella coltivata esclusivamente sull'Isola di Ceylan, avendo degenerato nel Malabar, in Batavia e sull'Isola di Francia, 303.

Modo di coltivarla, di raccoglierla, d'imballarla, ecc., 304, 305.

Cappa Santa o di S. Giacomo, conchiglia rara e bella, II, 487, 488.

Capra d'Angora con corna spirali e orizzontali, quadrupede dalla Siria avente un pelo bianco e lunghissimo, siccome cola lo hanno pure i gatti ed i conigli, III, 248.

Cardano, astrologo opinante che un'orazione recitata il primo d'aprile alle ore otto dovea avere infallibile successo, I, xiii.

Cariddi, vortici marini renduti favolosi dalla paura e inesperienza degli antichi, II, 209, 211.

Carpioni, specie di pesci ove scuopronsi

de' mostri più che altrove, V, 221. Ad essi molto assomigliano i pesci aurati della Cina e del Giappone, i quali tengonsi in vasi, e crescono e trasformansi, e vivono d'acqua pura, dimostrando la qualità organica della medesima, V, 117, 118, 221, 222, 223.

Il Carpione del Nilo è nericcio sul dorso, rossiccio sui lati, di colore argenteo sul ventre, con occhi luccicanti i colori dell'iride, V, 223.

Carpoliti, dette noci di moscato, impietrite, VI, 310.

CASCATE D'ACQUA. La prima del mondo è a S. Fè, poscia viene il Ruscello di polvere nel Bernese, indi la caduta a Terni, e in appresso il Falling Sping nella Virginia, la caduta del Lago degli Schiavi, il fiume S. Lorenzo, e alcune altre del Mississipi, V, dalla p. 63 alla 79. La Svizzera è piena di queste cadute grandi e piccole, e sul Reno se ne contano nove. Assai più ne davano gli antichi al Nilo, al Niger, al Gange, al Tiger, e alcune sono ancor notabili ai nostri dì, dalla p. 80 alla 87.

Caste degl'Indiani descritte da Strabone, e oggi trovate com' erano allora III, 284, 285, 286.

CASTORI, animali che stanno d'interno ai fiumi ed ai ruscelli dell'America Settentrionale, alla Baja d'Hudson, al Canadà, ecc. I bianchi formano piuttosto una rara varietà che una specie. Il colore ordinario è bruno; e le loro pelli, come fossero coniate, rappresentano il valore di qualsiasi cosa, V, 207, 208, 209.

Tanto il maschio come la femmina hanno tra l'umbellico e l'ano quattro borse; due piene di grasso di castoro, e le altre piene del castorio medicinale, 210.

Fabbricano con molta industria le loro abitazioni, danno alle dighe la direzione atta a prevenire le future occorrenze; e tutto ciò fanno di notte con la maggiore rapidità. Per altro è falso che piantino i pali battendoli contro terra, e che portino le pietre e la melma colla coda, facendolo anzi colle zampe anteriori si serrano sotto la gola. In Prussia diventano sempre più rari, e non fabbricano mai. Quando sono assaliti fuggono per una porta che sta sott'acqua; ed ogni cacciatore preparando le reti o de' fori sul ghiaccio arriva a prenderne sino sei cento, V, 211, 213, 214, 215.

CATACOMBE EGIZIE, caverno sepolcrali nelle montugne calcaree sulla parte occidentale del Nilo, IV, 104, 105. Sulla parte orientale sonovi le immense cave di granito, da cui si trassero forse le Piramidi. Di tal genere saranno parimente le caverne di Horeb e di Thamud, come il labirinto di Creta, ove Dedalo fece tanto lavoro, IV, 110, 1111.

Catacombe di Roma, antri sotterranei di cento e più miglia che portano l'origine degl'Italiani molto più lungi della nostra istoria. Esse appartengono ai Pagani, trovandosi Diana in cerca d'Endimione, simboli egiziani, vasi lacrimali, e vino sparso sul suolo preso pel sangue de'martiri, 105, 106, 107.

Quelle di Napoli sono molto più spaziose, e talune intagliate dentro la roccia, 108.

Quelle della piccola Russia hanno ancora dei cadaveri intatti, 109.

Era-costume ebraico il seppellire i morti entro le caverne di rocce; e se ne trovano in Palestina, come pure presso il convento di S. Saba; e oggidi ve ne sono ancora a Garizein, 109, 110.

Catanea, sprofondata 68 piedi dall'Etna, IV, 241, 267, 268.

Catarro Russo, malattia che passò in breve tempo da un paese all'altro come facesse un giro per la posta, V, 309, 310. Cavalletto marino, pesce appartenente ai Signati, II, 325.

Caverne di Mastrich, sotterranei scavati nella pietra arenaria, non avendo forse gli antichi istromenti tanto perfetti da cimentare in principio pietre più dure, IV, 112, 113.

Ceylan o Zeylon. Veggasi Taprobana, isola di Madagascar.

Cellepore, coralli con celle di varia forma abitate da polipi, II, 428.

Centricus scolapax, pesce più lungo di un pollice, e fornito di tali pungoli per cui la minima ferita che fa credesi velenosa, II, 508.

Centricus scutatus, un po'più piccolo del precedente, simile ad un coltello da tavola, privo di branchie, e che si nutre succhiando, 508.

Chetodoni, pesci degli scogli, di 23 specie, 376.

Chaetodon aruanus con fronte bianca, frequente all'isola di Aru, 5:4.

Chaetodon nigricans, pesce del Mar Rosso e del Seno Persiano, 514.

Chaetodon rostratus, pesce di forma quadrata che piglia gl'insetti svolazzanti sulle acque, 514.

Chamsin, vento infuocato che abbrucia l'Egitto dopo l'Equinozio di Primavera. Egli oscura il sole, fa cadere agli alberi le foglie, arresta il moto del cuore, produce emorragie, gonfia, illividisce, putrefà sul momento le vittime che incontra, VI, 38, 39, 41.

Chanca, (Nautilius Pompilius) conchiglia fatta come una barca, di grande bellezza e valore, II, 494, 495.

Chemins, isola galleggiante che si è fissata col peso di un tempio fabbricatovi sopra, III, 123.

Cheratofiti, vermi di tessitura quasi cornea che fabbricano coralli, II, 427.

Chimborasso, il più alto monte del globo, sopra cui per altro veggonsi le aquile a volare e l'aria per conseguenza vi è abbastanza densa onde portare tanto peso. Humboldt sali sopra la medesima sino a 3031 tese, mentre credevasi che l'altezza di 2470 fosse il non plus ultra, a cui poter giugnere, IV, 81, 82, 93, V, 277.

Cotesto monte non è composto di granito, ma di porfido dal piede alla cima, IV, 94.

La sommità di lui è il cratere di un vulcano estinto, il quale sece la maggiore delle irruzioni verso la metà del secolo XV, a norma di un manoscritto indiano, e divise quel grande-co-losso in due punti, IV, 303, 305, 306.

Chimera mostruosa, o topo marino del Mare Atlantico, II, 342.

CHILI', possedimento spagnuolo il più ameno, ove i temporali, le grandini, la neve, la pioggia non si conoscono, e regnavi una perpetua primavera. Un'abbondante rugiada basta per fare abbondare le biade, i vini, i frutti più squisiti; e inoltre tutte le razze europee sonosi nobilitate. I terremuoti ed i vulcani fanno si che questo suolo, ricco d'oro e di altrimetalli, non sia abbastanza popolato, III, 571, 572.

China China, chiamata col nome della Viceregina del Perù, la quale fu risanata dalla febbre. Vi sono più specie di tale corteccia, e vanno tutte coltivate per la scarsezza della buona, 568, 569, 570.

Cimici, venute in Europa dopo G. C., ed entrate in Inghilterra nel 1670. Alle Indie è prodigiosa la loro quantità, e ve ne sono di 125 specie, 297.

GINA, conosciuta dai Greci e dai Romani, III, 341, 343, 344.

Abbiamo nell'ottavo secolo i Giornali di

Arabi viaggiatori, i quali ci descrivono il Te della Cina, la Seta, le Porcellane, il Vino fatto di riso, III, ecc., 345, 346.

Hanno forse i Cinesi una derivazione comune dal Nilo come i Buschmanni, gli Egizj, ecc., 485, 486, 487.

Essi cavano gran profitto dal Te, dal Rabarbaro, dal Gingeng; hanno bellissimi fagiani, grandi farfalle, immense ostriche, ecc., 354.

Sono classiche le loro porcellane, le loro tele di seta, le mussoline, gl'inchiostri, ecc., 355.

Le stesse province montagnose della Cina offrono ricchezze nelle miniere d'oro, d'argento, di rame, mercurio, lapislazzuli, porfido, cristallo di monte, allume, ecc., 353, 354.

La Cina è soggetta alle medesime innondazioni come l'Egitto, e ne trae il medesimo profitto. V, 99. Tra i molti fiumi che ha, il Kiang è il massimo, percorrendo 1350 miglia geografiche, 127.

La popolazione cinese monta a 331 milioni, quantunque non sia, in proporzione, più popolata della Turchia, ma i Cinesi esagerano molto di più, 355, 356, 362.

Geografia del Regno della Cina, descrizione indeterminata da cui non si raccapezza nulla 360, 361, 362.

Il suolo della Cina dimostra essere pur egli fondo abbandonato dal Mare, e impastato come il nostro di marittime produzioni, VI, 255.

Ciprini, pesci di bellissimi colori, fra i quali avvi il Cyprinus Ortus, l'Alburnus, l'Aspius, ed il Nasus, V, 224.

Circoli negli alberi significanti ciascuno gli anni che hanno, VI, 230, 231, 274, 278.

Climi cangiati col giro de' secoli nelle medesime regioni, ove una volta vivevano jene ed elefanti, e dopo succeduti vi seno eterni ghiacci. Que' paesi, che altre volte erano renduti impraticabili, infruttiferi, deserti per soverchio freddo, ora gelano assai meno e ricovrano le piante delle regioni più felici, I, xvII, 127, 350, 351, 352, IV, 37, 38, 49, 50, 110, V, dalla p. 189 alla 193. Indi, VI, 275, 276, 296, 309, 311, 314, 316. (Veggasi Terra V.ª Catastrofe da essa sofferta.

Climi migliori del mondo: Madera, Lisbona sino ad Abrantes, Montpellier, Nizza, Genova, Teneriffa, Brasil, Quito, Chili, Isole della Società, Isole degli Amici, Isole Bermude, III, 571, V, dalla p. 332 alla 401.

Clomede prova la rotondità della terra, I, 4. Clupee, aringhe del Mare Indiano, fra cui

avvi la Clupea thrissa, la C. sima, la C. mystus, la C. tropica, la C. sinensis, II, 519

Coccodrilli dell'Africa, unici fra gli animali conosciuti che muovono la mascella superiore. Le teste loro hanno molto del paradosso, ed i loro occhi sono organizzati in modo da potere guardare indietro, mentre l'ampia gola manca di lingua, ed ha in vece lunghi ed acutissimi denti, III, 378, nota; V, 219, 220.

Coccodrilli dell'America poco somiglianti ai nostri, III, 36, 37.

Cola Pesca, siciliano il più famoso degli uomini per nuotare e stare sott'acqua, I, 133.

Colore diverso di differenti mari derivato da circostanze accidentali e non da colore effettivo e proprio, 149, 151, 152.

Coluber coccineus, detto madre delle formiche, serpe col quale le ragazze della Florida s'intrecciano i capegli o leganselo attorno al collo, III, 39.

Coluro degli Equinozi, I, 68, 69.

Combustione operata dalla combinazione del gas ossigeno colle varie sostanze affini, V, 406, 414, 420, 445.

Conchiglie sparse in tutto il globo terraqueo, e trovate sulla cima de' monti più alti come nei Kint, Manuale più profondi abissi, alla periferia della terra, sotto di essa, e in ispaventevole quantità, VI, dalla p. 277 alla 309.

Un gran numero di quelle che ora trovansi petrificate non somigliano alle conchiglie viventi; e tali sono i pentacriniti, gli astroiti, i madreporiti, i milleporiti, ecc., 307, 308.

Molte altre vivono adesso, come la Concha Anatifera; e de' loro gusci, della loro targa, dei loro denti, delle loro spine ora non trovasi traccia fra i fossili, 308, 309.

Conchinchina, paese ove si raccoglie tre volte all'anno, e che dà grande copia di elefanti, bufali, capre, porci, ecc. Niuna terra abbonda più di cannella, di pepe, di cotone, di zucchero, e per sino l'oro vi si trova quasi schietto, III, 314, 315, 316.

Condro, l'elefante degli uccelli americani, capace di sbranare una vacca; ma dove esso abita, pochi altri uccelli vi si vedono, 47, 49.

Coni o volute, conchiglie molto ricercate pei loro colori e disegni, II, 495.

Cook, dopo tre anni ha ricondotto il suo equipaggio dal Mare Pacifico perdendo un uomo solo sopra 119, mentre lo scorbuto e la peste non avevano risparmiata nessun'altra spedizione, 523, 524. Indi, 553.

Primo, secondo e terzo viaggio di Cook, diretto a scuoprire la Gran Terra del Sud, II, dalla p. 541 alle 546, I, 409, 411, 415.

Coralli abbondanti nel Mediterraneo, Questioni sulla loro natura vegetabile o animale, sul non esser tutti fabbricati dai polipi, ecc. II, dalla p. 420 alla 426.

Coralli formanti dighe immense, scogli, isole sterminate, I, 123, III, 139, 140, 142, 144.

Coralline, zoofiti di un genere particolare, II, 443, VI, 253, 254.

Corallo nobile, detto sanguigno. Come e dove si trova. Descrizione della sua Pesca. Storia della medesima. Valore di essa, ecc., II, dalla p. 429 alla 440.

Non si danno altri colori nel corallo che il rosso, ed i pretesi coralli bianchi sono madrepore, o pure sono coralli rossi diseccati e incanutiti. Si dica lo stesso de' coralli bruni, giallastri, nericci, 441, 442.

I coralli neri, di cui si fanno bastoni, sono cheratofiti, e se ne trovano di 13 specie. Neppure i bruni sono coralli propri, ma sono madrepore: I coralli turchini sono carissimi; e questi ed i coralli verdi sono così tinti da una melma o conferva di mare, 443, 444.

Corifena, pesce il più bello fra i Toracici dopo l'Orata, II, 372.

Coring, uomo erudito ed ignorante come

tutti gli eruditi, I, xIII.

Cornuta, anfibio della Virginia il più curioso e ributtante con sopracciglia simili a due corna corte ed acute, III, 35.

Coryphena equiselis, meno bella della prece-

dente, ivi.

Nel Mare delle Indie vi sono diverse specie particolari di Corifene, come la Pendatactyla, l'Acuta, la Lima, l'Emiptera, la Velifera, la Fasciolata, 512, 513.

Corone, vapori non abbastanza densi a cuoprire il sole o la luna, ma atti a indebolire i loro raggi, da cui essendo illuminati, vi descrivono attorno un circolo bianco, VI, 175, 176.

CORRENTI del Mare dall'Est all'Ovest dipendenti dal moto della terra, I, 236, 237, 239, 240, II, 193.

Accidenti e incontri con altre correnti, I,

242, 243, 246, 250, 255.

Profitto trattone dai navigatori per istabilire una corrispondenza di lettere mediante fiaschi galleggianti, 252, 253.

Carrenti macinatoje, 258, 259.

Correnti terminanti in laghi da cui procedono fiumi, V, 3.

Corruzione che agisce come il fuoco e propagasi come l'elettricità, VI, 364, 365, 366.

Cosmognosia, descrizione della natura, I, xx.

Cosmogonia o Teogonia, scienza delle divinità, di cui non ne abbiamo che la semplice idea, xvi

Cotone, sconosciuto all'agricoltura europea sino ai tempi di Plinio. La Macedonia ne trae il meggior profitto, III, 186, 187.

Coucon, regno ne' deserti dell'Africa, dove stava il Tempio di Giove Ammone, 439.

CREAZIONE PRIMITIVA. Tutto ciò che compone il creato è suscettibile di stato gasiforme, e può essere ricondensato di nuovo mediante la privazione del calorico. L'acqua diventa ghiaccio, il diamante gas infiammabile, e l'aria entra nella composizione de' metalli, de' marmi, ecc., VI, 335, 336, 337.

Nel mare aereo sussistono le primitive materie elementari di tutte le cose; e formato il primo nucleo, l'attrazione lo ingrossa, e formaronsi i Soli ed i pianeti. Ma come il primo sole non ha egli agglomerato in sè stesso tutto il restante? La repulsione glielo impedisce ancora, ed ecco il moto e la vita della natura. Questo contrasto fa sì che i pianeti, in luogo di gravitare a perpendicolo, descrivano delle curve tanto più grandi quanto sono più distanti dal sole, e vi sono tanto più distanti quanto men gravi, VI, 337, 338, 339, 340, 344.

Il sole si fece più macchinoso coll'inghiottire non solo le particelle vicine al centro della sua inclinazione, ma quelle pur anche delle regioni estreme sino al di là di Saturno; e Marte e Saturno istesso rimasero più piccoli per avere Giove vicino, 346, 348.

L'istessa materia primitiva che costitui il sole formo la terra, la quale forse da prima era meno di una bolide, ma attrasse tutto ciò ch'era a sua portata, e divenne enorme, 349. (Veggasi Terra).

Col raffreddarsi ella formò degli antri ove si raccolsero immensi torrenti di vapore, i quali squarciarono la sua crosta esterna e la cuoprirono sino alla cima de' monti. Ecco un' atmosfera regurgitante di fluido elettrico, che vitalizzò milioni e milioni d'animali infusori e di polipi, colla putrefazione de' quali nuove generazioni si produssero, 350, 352.

Passata l'elettricità a due specie, gli esseri

successivi ebbero due sessi; e questi esseri trasformando l'acqua in propria sostanza dimiminuirono il mare facendo uscire un poco di terra ferma. Quivi un altro ordine di cose ebbe luogo, e i rettili si moltiplicarono. Un terremuoto ruppe l'argine di due antichi mari, e l'acqua passando a seppellire le vecchie generazioni le petrificò: ma l'uomo non era nato allora e nessuna petrificazione ne porta segnale, VI, 352, 354.

Dopo questa distruggente rivoluzione l'uomo nacque; e dopo estinti i vulcani e generata l'I-slanda e la Groelandia, altre innontazioni fecero muovere i Cimbri, e conoscere i Teutoni ai Romani. Il mare tornò sopra i siti altronde abbondanti; e veggonsi delle stalattiti al di sotto delle madrepore, come sopra queste delle stalagmniti, 355, 356.

Se i corpi crescono e periscono in forza di leggi chimico-meccaniche diconsi inorganici, ed organici quelli che nascono e crescono per una forza interna e propagano sè medesimi. Tuttora produconsi specie nuove, ma non sono più frequenti perchè la sostanza primitiva viene smaltita troppo sollecitamente dugli esseri organici; e quando costoro periranno in massa, uscirà al mondo tutt'altra razza di mortali, 357, 358, 359, 368.

I corpi organici hanno bisogno di materia organica per nutrirsi, e la materia minerale stimolerà, ma non può offrire alimento. Se l'acqua non contenesse animali microscopici, i ragni acquatici, la rana e certi pesci non vi potrebbero sussistere, mentr'anzi vi prosperano, V, 117, 118, 221, 222, 223, VI, 360, 361.

Le piante istesse ne assorbono il di lei carbonico, come pure le sue parti organiche, lasciando il restante, e fanno lo stesso relativamente alla terra, 362, 363.

Scomponendosi gli esseri organici sviluppano luce e succo, o sia manifestano quella elettricità mercè cui si crearono; e nuove produzioni si succedono alla corruzione delle precedenti, sinche la sostanza sia nobilitata al segno da esser l'organo della percezione, nel qual caso la natura ha compito il suo scopo, 364, 365, 366, 367.

Lo stesso granito contiene di quella materia vivificante, e crea il musco, che si corrompe e dà origine a pianticelle più complicate, 367.

Crepuscoli astronomici e loro durata in epoche diverse. Nascono quando i vapori e le nubi riflettono solamente i raggi rossi durante il levare o il tramontare del sole, V, 278, 280 nota, VI, 176.

Cretini, abitanti delle valli profonde presso le Alpi, con cranio deforme, denti doppj e irregolari, orecchie lunghe, enormi gozzi, estremamente deboli e instupiditi, che pur vengono venerati nell'Asia interna e nell'Africa, IV, 73, 74, 75, 76, VI, 443.

Cristallo d'Islanda, spato di calce trasparente che rappresenta gli oggetti con esso contemplati, IV, 256, 257.

Cyclopteri, fra cui si contano il Lumpo, il Lumpo spinoso, il Ventre anellato, II, 335.

Cuculo egiziano, uccello che vola pochissimo, e purga l'Egitto degl'insetti. Egli depone ogni otto giorni un uovo nel nido di altri uccelli, i quali, per covare un uovo più grande, gettano le uova loro più piccole, III, 391, 392, VI, 478.

## D

DANUBIO, quanto declini, quanto si alzi e quant'acque conduca, V, 10, 11, 28, 29, 88.

Egli riceve immediatamente 96 fiumi; e altri 450 tra fiumi e ruscelli onde raccoglier l'acqua sull'estensione di 72000 miglia quadrate, V, 29, 127.

Dasymetro di Ottone de Guerike per provare la compressione dell'Aria, 245.

De la Vega, uomo che vivea sott'acqua come i pesci, I, 135.

Delfini, chiamati saltatori, II, 317, 318.

Delos, isola che ha montague di rocce, e che pur galleggiava, per testimonianza di molti antichi, III, 130.

De Luc, ha studiato l'influenza della temperatura sul mercurio de' barometri, ed ha stabilita una formola più comoda per calcolare le altezze dalla di lui discesa, IV, 92, 93.

Vuole costui che tutti i seguali dimostranti il contatto del mare colla città di Tongern indichino piuttosto il retrocedimento di acque diluviane, ma nel molto saper si contraddice, VI, 240, 242, 244.

Densità media della Terra, e metodo con cui si è voluto determinarla, I, 1, 60, 68.

Dentali, conchiglie divise in nove specie, le quali per assomigliare ai denti di elefante o di lupo, o di cane hanno nomi analoghi, II, 503.

Descabesado, montagna del Chilì, non meno alta del Chimborasso, il quale supera tutte quelle del mondo cognito, IV, 94, 95.

Des Cartes spiega il flusso del mare con la compressione fatta dalla luna sopra l'atmosfera-Spiega colla detta compressione medesima l'ascensione dell'acqua nelle trombe aspiranti, contro Galileo, V, 242, 243.

Deserti di Sabbia distinti dalle steppe per le catene di montagne onde sono circondati, e pe'fiumi ai margini da cui sono corrosi. Hanno essi del sole e nessuna vegetazione per l'estrema loro siccità. In Europa ed in America non vi sono deserti, ma in Asia e in Africa, III, 429, ecc., 605, 606, 607.

yenne da Richer, I, 23, 24, ecc., V, 227, 229.

Diavolo marino, specie di razza della Guinea, II, 330.

Diavoli marini, o Lofi del Mare Atlantico, 343.

DIDELFO OPOSSUM, animale dell'America, che partorisce picciolissimi aborti, e li ripone in un sacco, che si apre e si chiude ad arbitrio, ove dopo dieci settimane i piccoli sono maturi, III, 31, 32.

Nella Nuova Olanda il Didelfo fa due tese ogni salto, partorisce un figlio solo, e ve ne sono di più specie.

Il Didelfo Gigante è addomesticato ancorain Inghilterra; il Didelfo Pigmeo ha delle ali per volare come lo scojattolo, ed ali hanne pure il Didelphis Sciurea, e il Didelphis Macroura. Il Didelphis Orsina assomiglia all'orso, e la femmina è più pesante del maschio quantunque non sia niente più grande, III, 54, 55.

Differente lunghezza delle giornate tra l'I-talia e la Russia, I, 60, 68.

Differenza tra la perspicacia e la saggezza, tra il filosofo pratico e il teorico, tra il matematico e l'erudito, XII, XIII, nota.

Diga de' Giganti, IV, 3o.

Dighe di corallo, I, 127.

Dighe delle ghiacciaje, masse di terra e di ciottoli spinti innanzi, che vanno a circondare i margini di quelle, IV, 49, 50.

Diluvi d' Ogige e di Deucalione, II, 259, 260. Diminuzione de' gradi di longitudine e tavole onde sono rappresentati, 1, 91, 92, 93, 94.

Diminuzione della massa generale delle acque esistenti sulla Terra, I, 329, 334, nota, 341, 342, 343, II, 41. 42, ecc., 230, III, 84, 114, 117, 119, 120, ecc., 207, 208, 223, 431.

Tante città ch'erano porti di mare, ora vi sono discoste centinaja di miglia, e tanti luoghi celebri ch'erano isole ora sono attaccati al continente, II, dalla p. 261 alla 266, 269, 270, 274, 275, VI, 201, 202, 210, 219, 220, 222, 230, 231, 233, 234, ecc., 249, 250, 251, 255.

Vedi attentamente le p. 241, 258, 263, 264, 341, 342, 352, 353 del VI.

L'opinione contraria sull'innalzamento progressivo del Mare e sull'aumento della massa aquosa non è fondato che sopra dati teoretici e sopra parole, II, dalla p. 267 alla 273, ecc.

Il Pregel era una volta come il Finme Amazzone; e che ne sarà mai del mondo quando l'Amazzone si ridurrà come il Pregel? V, 33, 34, 39, 40, 41, 65, 146.

La Vistola diminuisce annualmente, e tutto dimostra che i fiumi non sono più quello che turono altravolta, VI, 207, 208. Veggasi Cangiamenti che hanno alterata la superficie del globo, N.º IV.

Diomal Swamp, lago dell'America settentrionale che sta in una perfetta pianura coperta di cedri e di aceri. L'acqua della Palude dei Cedri, sebbene non si muova, non imputridisce mai, e bevuta risana coloro che soffrono debolezze nervose e tendono alla consunzione, mentre dimagra e prolunga la vita ai sani, V, 202, 203.

Distanza della Terra dal sole molto maggiore in estate che in inverno, I, 62.

Donzellina, pesce che si attacca ai piedi dei

marangoni, il peace più bello che possa vedersi, II, 393.

Diodon, pesci globosi, che in vece di denti hanno due mascelle ossee non divise, 350, 351.

Diogene o Bernardo Eremita, specie di granchio parassito del Mare Pacifico, II, 567.

Dorso della Terra, elevazione insensibile delle sponde del mare, la quale giugne a formare colline, indi montagne finchè si conduce al punto più alto della terra che riesce nel centro del continente. Questo dorso ha la figura oggi tanto venerabile dell'N, e tal disposizione serve a maraviglia per portar l'acqua in tutte le regioni del globo, IV, 4, 5.

Dragone, pesce che ha l'ano vicino al petto, II, 366.

Dudu, uccello inabile al volo di cui si estinse la razza ed abbiamo solo qualche reliquia, VI, 481.

Dukes Conty, alcune isole sabbiose che formano la così detta Contea del Duca nell'America Settentrionale, III, 117, 118.

Dsjidda, porto di Mecca ove gli stranieri non possono inoltrarsi senza farsi circoncidere, 252, 253.

## E

EBRIDI, isole sulla costa occidentale della Scozia, ove i venti dell'Ovest portano testuggini americane ed i semi delle Fave Mollucche appartenenti alla Giammaica. Vi abitano degli uomini che vanno in alto mare senza bussola per far caccia d'uccelli nelle isole circostanti, III, 78, 80.

In una di queste isole, a Scarba, vi s'invecchia molto; in un'altra, a Tyne Ty, vi nascono più femmine che maschi; mentre, sopra Coll, isola vicina, succede all'inversa, V, 404, III, 395.

Ebrei bianchi e neri stabilitisi alle Indie, forse sino dalla prima prigionia Babilonica, o almeno dalla distruzione di Gerusalemme. Tito portò a Roma due loro trombette d'argento ornate del nome inesprimibile, le quali trasportaronsi in Africa da Genserico, indi da Belisario a Costantinopoli; e dopo essere state presso i Cristiani di Gerusalemme tornarono finalmente nelle mani degli ebrei indiani, III, 299, 301.

Ebro, fiume di Spagna, la cui acqua, buona per cuocere e lavare, si porta in lontani paesi, V, 116, 117.

Eclissi lunari atte per far trovare le longitudini, I, 111, 112, 113.

Inconvenienti procedenti dall'oscillazione della nave, e vani tentativi onde rimediarvi,

Altri servigi dalla luna prestati, 115, 116, 117.

Eclittica e declinazione del moto della terra intorno al sole, I, 62 e seguenti.

EGITTO, il granajo di Roma, e ora di Costantinopoli, ove non piove mai e quindi sarebbe sterile senza la melma del Nilo, III, 388, 389.

Da cotesta melma egli è nato, e la melma medesima ha generato di poi il Delta ed un secondo Delta, V, 39, 40.

Il suolo d'Egitto non ama che piante proprie; e le straniere, degenerando, bisogna rinovarle tutti gli anni, III, 394. Indi, 188, 189, 190.

Egitto Inferiore, la parte più bella di quel paese formata dallo sbocco del Nilo, 385,386.

Egitto Medio, ove torreggiano leimmense Piramidi, avente per capitale il Cairo, mercato più grande di schiavi che siavi nel globo, 386, 387.

Egitto Superiore, le cui montagne sono piene di caverne, ed erano forse le antiche abitazioni de'Tebani, III, 387, 388 e seguenti. Quivi l'aria è secca: il calore ardente, per cui si suda stando fermi: ma è tale l'evaporazione, che i cadaveri in luogo d'imputridire diventano secche mummie, V, 308. Nonostante un rasojo dalla mattina alla sera è arrugginito, perchè l'aria, scevra d'umidità, è piena d'acido nitroso, il quale sotto forma di cristalli si attacca alle case, e Mosè ha fatto delle leggi onde prevenirne i danni, V, 311, 312, 313, 314.

Nell'Egitto nascono tre volte più donne che uomini, lo che forse è comune ove regna la poligamia, III, 395, V, 404.

Popolazione dell'Egitto, religione, linguaggio, natura dell'aria, del clima, ecc., III, 392, 393, 394, 488.

Stato dell'Egitto durante l'innondazione del Nilo, V, 91.

Elefantiasi, Lebbra nel suo maggior grado propria dell'Egitto, 346, 347.

ELETTRICITA' ATMOSFERICA, VI, 75, 88, 114.

Ella è sempre positiva di notte come di giorno, tanto a cielo coperto come a cielo se-

Kunt, Manuale

reno. Stato della medesima nelle varie ore del giorno e a diverse altezze. Sua diminuzione e accrescimento con ordine regolare, che non viene alterato se non dalle piogge e dai temporali, VI, 119, 120, 121.

Come produca turbini, tuono, fulmine, VI, 122, 123. (Veggasi Tuono, Fulmine).

Elettricità negativa differente dalla positiva come risultasse da tutt'altra materia, I, xx1.

ELETTRO, ambra gialla di cui i Greci e gli Armeni fanno grandi fumicazioni andando alla Mecca, III, 165, 166, nota.

Opinioni degli antichi sopra l'elettro che stimavano come l'oro, per cui chiamavano la Prussia paese d'oro, perche aveva l'elettro, 168, 169, 172, 175, 176.

Trovasi l'elettro tra il legno bituminoso gettato dal mare: sarebb'egli mai una gomma nata dopo l'esterminio degli alberi che ne contengono gli elementi? VI, 328, 329.

Elice, genere di conchiglie terrestri, diviso in 60 specie, fra cui per altro l'Helix janthina non sorte dal mare che in tempo di burrasca e manda luce, II, 502.

Emgalo, animale mostruoso dell'Africa, temuto dagli Ottentotti più del Leone, III, 378.

13,

Engstlebrunn, sorgente d'acqua in Berna, che scorre nella state e solamente di notte, IV, 360.

Epizoozia, malattia che differisce dalla peste perchè non attacca due volte l'istesso individuo. Esperimenti ciò comprovanti: anomalie osservate, V, 443, 345, 346.

Equatore, ove regna l'equinozio di una sola estate, cadendovi sempre paralelli i raggi del sole, I, 60.

Ivi l'alzamento delle acque del mare è oltremodo considerabile, e allagherebbe tutto il continente se quelle acque non fossero più tenute in sospeso. Il Mar Rosso è più alto del Mediterranco, e altri mari sono sempre più bassi a misura che più si accostano ai poli, I, dalla p. 187 alla 193.

ETIOPIA, terra grandissima sconosciuta, e ricca verisimilmente di metalli. Nella parte settentrionale ha le montagne dette della Luna per la loro figura, III, 474, 475.

Etna, vulcano acceso da tempo immemorabile, e scrittori che fanno menzione delle sue irruzioni, IV, 265, 267, 271.

Eridano, confuso col Po: fiume creato da qualche poeta, ma sconosciuto, III, 170, 172.

Eriodo, fiume d'Acheronte, gran torrente che portava oro od elettro secondo gli antichi, III, 168 Erudizione formale o reale, I, xiii, xiv.

Età dell' uomo e degli animali, V, 332, 333, VI, 450, 451, ecc., 480.

Età delle piante, 400, 401.

Età de'pesci, II, 450, V, 221, 222, 490.

EUROPA. Sua divisione, III, 163.

Regioni tuttora sconosciute, 152.

Porzione spettante alla Turchia, ricchissima in prodotti, e spopolata, 162, 163.

Porzione spettante alla Russia, alla Polonia, alla Prussia, 164.

Cagione della dolcezza del clima europeo, 176, 177.

La parte meridionale d'Europa produce la maggior parte de frutti delle Indie senza farne provare i disagi. Il riso, lo zuechero, il bombace, la seta vi riescono ottimamente, e farebbono di più usando diligenza maggiore, III, 186.

D'indigeno noi non abbiamo che le querce, le mele e le susine selvatiche; e tutti gli altri frutti ci vennero da paesi stranieri come l'orzo, il frumento, la segale, il grano turco, il riso, le zucche, i cavoli, le viti, gli olivi, i fichi, le prugne, le cerase, i luppoli, ecc., ecc., III, 188, 189, 190.

## F

FACHIRI, penitenti indiani, descritti da Strabone e dagli odierni viaggiatori, si trovano tuttora, III, 287, 288, 290, 291.

Falling Spring, presso Augusta nella Virginia, ha una cascata d'acqua sotto cui si passeggia, essendo portata tant'oltre dal suo impeto, V, 70, 71.

Fata Morgana, ottiche illusioni offerte dall'acqua marina, o dalla soverchia umidità dell'aria. Parea che sul Canale di Malta si fosse innalzata una nuova isola, e de' marinari disponevansia prenderne possesso quando si è capito esser ella l'immagine dell'Etna. Sui monti veggonsi nubi su cui comparisce l'ombra propria ornata di corona cogli scherzi dell'iride, e a Roma comparve un angelo in aria ch'era l'ombra di una statua terrestre, I, 263, VI, dalla p. 171 alla 174.

Febbre gialla, specie di peste per la prima volta sviluppatasi a Filadelfia. Storia di essa, corso e propagazione, V, dalla p. 161 alla 309,

Ferro nativo trovato in grandi masse, IV. 218, 219, 220,

Fez, il paese migliore della Barberia per commercio e per manifatture di seta, di lana e di marocchino, III, 425.

Ficus beniamina, alberi indiani mostruosi formanti selve isolate sotto le cui ombre riposano migliaja di persone, III, 257, 284, VI, 401.

Filologia, scienza delle lingue antiche, mentre la Linguistica comprende le lingue moderne, I, xiv.

Figura della Terra, I, 1, 4, 6, V, 28.

Dichiarasi rotonda, 8, ecc.

Se sia sferoide compressa oppur ovale, elevata all'Equatore, e compressa ai Poli, 23, 25.

Difficoltà del Cassini, e altre discrepanze, dalla p. 26 alla 30.

Finna, verme creatosi nel porco dopo che fu addomesticato siccome il cignale ne manca, VI, 500.

Firne, sono quelle punte di rocce che per nove mesi dell'anno raccolgono neve; sono ghiacciaje alte ove la neve continua ad esser neve un po'dura; e distinguonsi dalle ghiacciaje basse, composte di duro ghiaccio o di neve disgelata e ricondensata, IV, 40, 48, 49.

FIUMI primarj che conducono molti altri

fiumi al mare. Fiumi secondarj, che terminano in altri fiumi cangiando nome. Fiumi costali che sboccano presto nel mare. Fiumi di steppe che pascono dopo molta pioggia e diseccano, V, 4, 5, 46.

Metodo per misurare la declinazione dei fiumi, o sia il deviamento della loro superficie, 6, 7.

L'Amazzone nel corso di mille piedi inclina solamente un ventesimo di pollice. Inclinazione degli altri fiumi più conosciuti onde calcolare con essa l'altezza de' paesi; e contraddizioni portate da tale applicazione ai casi parziali, V, 8, 10, 11, 12.

Metodo per misurare la celerità media di un fiume, 15.

Un fiume è tanto più rapido quanto più ha letto stretto ed acqua abbondante. Il Duro in tempo di burrasca diviene il fiume più spaventevole, e il Konektikut prende la velocità di una freccia ove le rocce restringono il suo corso, V, 17, 18, 21.

I ponti restringono troppo i fiumi, e durano poco quando il ghiaccio, mettendovisi frammezzo, li restringe anche di più e danno soverchia celerità alla corrente. Le rocce sul fondo accrescono anch'esse la celerità, e sono pericolosi i vortici ed i gorghi a cui danno laogo, V, 22, 23.

L'acqua preme tanto più il suo fondo quant'è più grossa, e ciò malgrado al fondo la corrente è assai più lenta alla superficie, 14, 15, 19.

Per compensare alla poca inclinazione dei canali bisogna ingrossare le loro acque, o darvi una grande caduta da principio affinche il primo impeto influisca sull'intero corso, 19, 20.

Ogni gran siume va considerato come tre siumi, uno compreso dalla maggior corrente del mezzo, e gli altri due laterali, i quali, difficilmente avendo uguale prosondità, variano sempre l'andamento della corrente, 25, 26.

La superficie loro resta quindi convessa sino alla loro imboccatura nel mare, ove poi diventa concava, 26, 27.

La forma attuale della terra dimostra il dominio ch'ebbe su di essa l'acqua, e quello che tuttora conserva, poichè i rami laterali delle montagne in linee divergenti secondano il loro declivio sino a qualche fiume, 28.

Estensione dominata dal Po, dal Danubio, e da altri grandi fiumi americani, 28, 29.

Le sorgenti di diversi dominj fluviali giac-

ciono talora vicini, ma la forza delle correnti conserva il loro dispotismo, e l'uno all'altro non cede, V, 29, 30.

Quando veggo montagne ai lati, e valli nel mezzo, dico che quelle erano sponde e le altre il centro di un'immensa corrente. Restringendosi sempre più l'acqua coll'acquistare maggiore velocità, ella ha dovuto scavarsi delle vie più profonde; e noi dovremmo imitare la natura nella costruzione de'nostri canali, i quali si conserverebbero tanto più netti quanto fossero più profondi, 32, 33, 35.

Presso le sorgenti hanno i fiumi una forte caduta che scaverebbe il suolo se fosse di roccia, e quindi per la forza loro vanno retti. Fanno tortuosità quando divengono lenti, e da queste i selvaggi argomentano se i fiumi sono prossimi o lontani dal loro principio, 86, 37.

Allora depongono melma e tutto ciò che hanno staccato nel loro corso, formando isole che li obbliga a suddividersi in più regioni. Il Nilo avea undici imboccature, e ora ne ha due. Tutto l'Egitto è una deposizione di mare come il Delta ed un secondo Delta che va formandosi. Damiata e Venezia sono nell'istesso caso

come le isole Zeeaw, l'isola Rosenburg, e tante altre, V, 39, 40, 41.

In tal modo i fiumi rialzano i siti bassi lontani e sempre minore si fa il loro declivio, 63.

Le spaventevoli cascate d'acqua, di cui tanto parlano gli antichi, oggi non sono più, e le maggiori si trovano al Mondo Nuovo, V, 64, 65. (Veggasi Cascate d'Acqua).

Somma dell'acqua contenuta da ciascun fiume in particolare, 88, 120.

Nel fare questo calcolo Riccioli ha sbagliato del doppio, e del pari fa ridere il Buffon quando suppone che metà del globo sia acqua e l'altra metà terra scoperta, 89, 90, 91.

Infiniti pozzi vi sono che calano e crescono come i fiumi; e perciò una gran parte della ricchezza loro si disperde per viaggio. Come poterla calcolare? Una quantità maggiore perdesi pur anche da quegl'immensi laghi che stanno sempre a un medesimo livello, mentre il Peipus riceve 72 fiumi senz'avere altri sfoghi che vie sotterranee, 105, 145, 146, 153, 184, nota, 190. (Veggasi Mar Morto).

Le filtrazioni de' fiumi non cadono sotto calcolo, e con esse possiamo spiegare perchè il Po straripi talora verso Pavia, e sotto Ariano non sia ancora in guardia, perchè l'Elba cagioni danni in Boemia prima che a Dresda sia notabile il suo alzamento, IV, 352, 355, 361, 362, V, 106. (Veggasi sorgenti di acqua sulla terra).

Proggetti onde prevenire la rottura degli argini, 107, 108.

Fiume S. Lorenzo, largo 300 tese, e poscia angustiato delle rocce in modo che prende una velocità senza esempio, e forma una cascata d'acqua la più strepitosa ed abbondante. Nè pesci, nè cervi, nè daini, nè uccelli possono involarsi da simile correnti; anzi le aquile sogliono farue gran pasto in fondo alla caduta ove precipitano, V, 72, 73.

Descrizione di questo fiume, V, 122, 123, 124, 125.

Fiume della Plata, che scorre 900 miglia geografiche, e direbbesi un mare se non avesse colore e sapore differente, 121.

Fiumi che entrando nel mare vi producono un movimento pel tratto di molte miglia e anche lo dolcificano. Il Rio Volta salta indietro pel grand'impeto con cui entra nel mare, 56, 57.

Fiumi che si nascondono e poi ricompariscono, 47, 48, 51, 52, 54, 55.

Fiumi che trascinano della polvere d'oro-

Profitto trattone in alcuni paesi, V, 109, 110, 111, 112.

Alcuni trascinano del titano, ma nessuno del ferro perchè l'acqua lo discioglie, 113.

Fiumi che hanno un colore particolare, 114,

Fiumi di diversa temperatura, 115, 118,

Fiumi la cui acqua ha una diversa gravità,

Fiumi soggetti a flusso e riflusso, 114, 115.

Florida, penisola dell'America spagnuola, il cui nome corrisponde alla varietà degli alberi e arbusti che produce. Il cavolo vi acquista cento piedi di altezza, e co'suoi lunghi filamenti si fanno corde e reti per la pesca, III, 536, 537.

FLUSSO E RIFLUSSO DEL MARE, consistente in un sollevamento di acqua, ed in una corrispondente depressione in altro luogo, I, 210, 211, 228.

Esatta corrispondenza tra il flusso e il corso della luna, 213, 214, 215, 218.

Luoghi ove ritarda delle ore, e anche dei giorni interi, 217, 220.

Minore influenza del sole sul flusso riguardo alla luna, 219.

Varie altezze a cui monta la marèa viva, I, 325, 229.

Influenza de' venti sopra il flusso, 228.

Particolarità del flusso che si osservano nello Stretto fra la Terra Ferma della Grecia e l'isola di Negroponte, 231, 232, 233

Utilità del flusso marino, 235, 236.

Flusso e riflusso dell'aria atmosferica molto inferiore al flusso dell'acqua, secondo Boscowich, e molto superiore al parere di Bernoulli, VI, 3, 4, nota.

Flusso e riflusso dell'elettricità atmosferica durante il tempo sereno e tranquillo, innalzandosi e abbassandosi due volte in ventiquattro ore, VI, 121.

Foche, genere appartenente ai mari aperti, ma che nondimeno si trovano ancora nel Lago degli Schiavi, nel Ladoga, nell'Onega, i quali hanno persino acqua dolce, 207.

Foche leonine, genere abbondante fra i pochi viventi che trovansi nel Mare Glaciale Meridionale, II, 197.

Folada, testaceo che fora le pietre più dure formando di esse la sua abitazione. Egli è boccone saporitissimo, e fosforeggia in modo che mangiando di notte delle foladi pare di mangiare del fuoco, Il, 399, 400, 401, 402.

Il pholas dactilus trovasi nell'Adriatico e nel Mediterraneo, ed il pholas crispata nelle montagne argillose d'Inghilterra, II, 402, 403.

Folgore, corrente elettrica scagliata dalle nubi, che incendia, sconquassa, fonde, calcina i metalli, uccide gli animali rompendo talora le ossa senz'offendere la pelle, VI, 118, 122.

Utili precauzioni ond'essere meno esposti in caso di temporale, 124, 125, 126, ecc.

Come le cannonate ed i fuochi possano dileguare la materia de'fulmini, 13, 125, 126.

Fontane intermittenti, come la Pliniana ed altre, IV, 358, 359, 360, 361.

Fonte di Alexandroff, ove il corpo umano non va a fondo, ed ove i barbis'ubbriacano. La sorgente gorgoglia ed ha il colore del caffe; ma deponendo la sua sabbia diviene limpida, e, bevuta, fa sopra lo stomaco l'effetto del ghiaczio senz'esser fredda, 366, 367, 368, V, 394.

Fonte di Guanca Belica, nel Perù, la sui acqua calda svaporando lascia delle forme atte a fare statue, a scolpire, ecc., IV, 375.

Fonte di Lauchstaedt, e di Giesohübel, contenente sale ammoniaco, 369.

Fonte di Ofen, contenente salnitro, ivi.

Fonti d'acque acidule a migliaja nella Sviszera, ed in Germania, 364. Fonti di Carestia, che non corrono se in tempo della maggiore siccità, IV, 362.

Fonti di Cimento, contenenti rame che vi si estrae gettandovi altrettanto ferro, 373, 374.

Fonti di Nafta, innumerevoli nella Persia, essendovi de' canali sotterranei, i quali formano de' monti crescenti, siccome in occasione di piogge ne portano più che non se ne consuma, e quindi sono obbligati a regurgitare versando una melma oleosa. Basta scavare un poco la terra e gettarvi un corpo acceso per vedere un fuoco che dura finchè non viene soffocato; e gli adoratori del fuoco non hanno bisogno di cure per conservarlo eterno, 383, 386, 388, V 142, 143, 190, 191.

Fonti velenose, contenenti piombo, antimonio, cinabro, 373.

Fonti di zolfo volatile o fisso, 369.

Formica bianca della Guinea, che abita nei piccoli villaggi fabbricati da sè medesima. In queste fabbriche di argilla e di creta, alte talora dodici piedi, vi sono scale, ponti e diversi appartamenti pel re, per la regina, pe' lavoranti e per i piccoli. La regina gravida ingrossa duemila volte più dell'ordinario, e depone 80000 uova. Governo e altre circostanze relative a

questi insetti, che attaccano per sino gli uomini, III, dalla p. 465 alla 470.

Formicajo, animale dell'America che vive di formiche; e avendo gli orecchi pendenti mostra la rilassatezza propria del clima, poiche tutti gli altri animali liberi del Vecchio Mondo hanno orecchi tesi, 28, 29.

Formicaleone, bruco che prepara nella sabbia una trappola a guisa d'imbuto onde prendere le formiche; ma se vi cade una pietra piccola, egli è capace di gettarla, mentre la porta via indossandosela quando è grossa, V, 56, 57.

Formosa, isola Cinese che farebbe rispettare gli Europei se fosse conquistata, al che si oppone l'Inghilterra, e soffre indegne mortificazioni, 358, 359.

Freddo dell'acqua marina procedente dalla sua profondità, I, 127.

Il Baltico è per altro più freddo degli altri mari, abbenchè sia poco profondo, ma egli riceve le correnti freddissime dell'Oceano, 335.

I porti e le baje sulle coste settentrionali della Novergia non hanno mai ghiaccio, mentre gelano le meridionali nel Cattegat e le più ascose del Baltico. Colà l'atmosfera è nuvolosa, è piovosa, mentre regna un freddo assai più intenso nelle regioni più meridionali, a Parigi, a Vienna, ecc. In Novergia gela una sola volta, quando i porti di Amsterdam, d'Amburgo e di Lubecca gelano dieci volte. Il mare nel verno vi è sempre aperto, e quasi tutti gli abitanti passano il gennajo e il febbrajo pescando e salaudo le aringhe, e i merluzzi scacciati dalle balene, I, 350, 351, 352.

Fuli, negri i più rimarcabili del Senegal, la cui capitale, Timbo, conta 7000 abitanti, III, 451, 453.

Fulmine. (Veggasi Folgore).

Fuochi fatui, accensioni del gas infiammabile e del fosforo che sviluppasi dai corpi morti, VI, 163.

Fuochi di Pietra Mala, che particolarmente si accendono in tempo di pioggia, IV, 232, 233.

Egli giova a spiegare la formazione de' vulcani, siccome pare una terra vegetabile oleosa, sopra cui quanto meno il fuoco agisce tanto più attacca le masse di pietre vicine che cangia in calce; ed i vulcani non differiscono da questo fuoco se non per essere più chiusi e violenti, 240, 241.

Fuoco di S. Elmo, atrisce di luce che veg-Kant, Manuale. gonsi sulle lance dei soldati e sulle parti aguzze de'bastimenti. Quand'erano isolate dicevansi Fuoco S. Elena, se raddoppiate Castore e Poluce, VI, 133, 134.

### G

GALAM, paese dell'Africa, che diverrebbe un'India vicina per gli Europei se oltrepassando i deserti volessero conoscere più a fondo la Negrizia e l'Etiopia inferiore, piene d'oro, d'argento e di rame, III, 456, 457.

I Francesi strinsero legami di gran commercio col re Owerre, ma la gelosia inglese rovinò il loro piano. Ivi, nota, V, 324, 325.

Gallo marino del Mare Etiopico di carne molto saporosa, II, 343.

GAS. Non sono probabilmente che vapori acquatici che ricevono l'elettricità mercè l'unione di un corpo terzo, V, 448.

Gas acido carbonico, aria fissa che si sviluppa dalla calce cruda, dalle fermentazioni del vino e della birra, dall'accensione del carbone, dagli antri e dalle profonde miniere. Viene assorbita dall'acqua e dalla calce viva. Impedisce la putrefazione delle carni, e conserva le frutta, dalla p. 437 alla 443. Gas azoto, formante tre quarti dell'aria atmosferica, gas irrespirabile e contrario alla respirazione, V, 406, 407. Egli si ottiene consumando l'ossigeno atmosferico sia colla combustione, sia colla respirazione, sia colla calcinazione de' metalli; oppure raccogliendo il gas dalle piante sviluppato durante la notte, e sviluppato dai fiori mentre risplende il sole, dalla p. 408 alla 411, 412, 447.

Gas infiammabile, che sollevasi dagli stagni e dal fondo delle miniere. Acceso talora per caso o per ignoranza, produce scoppi e guasti orrendi. Sviluppasi ancora dalle piante, dai legni riscaldati, dagl'intestini degli animali, dall'uretra, dalle latrine, dai sepoleri, ecc., dalla p. 419 alla 437.

Erode fu spaventato dall'accensione di questo gas quando volle saccheggiare una notte la tomba di Davidde. Altri casi succeduti agli anatomici ed agli ostetricanti, 431, 432, 433, 434.

Gas ossigeno, gas vitale, gas respirabile attissimo alla combustione, 408, 409.

Metodo di ottenerlo, sue qualità, suoi uffizi, ecc., 413, 415, 417, 419.

Egli sviluppasi dalla vegetazione delle piante, dall'Oceano, dalle acque correnti, dai terremuoti, ecc., V, 448, 449.

Gasterostei, pesci delle Indie, fra i quali si trova il Gasterosteo volante, il Gasterosteo spinarella, il Gasterosteo colla pancia morbida, per distinguerlo dagli altri che hanno lo sterno duro, II, 517.

Gatti marini, o seppie, 396.

Gaudis, catena di montagne le più alte dell'Asia interna e del Mondo Antico, III, 218.

Gazzella, animale dell'Africa che in mandre si porta al Capo di Buona Speranza, e dopo alcuni mesi ne ritorna, 377.

GEOLOGIA. (Veggasi Montagne e Cata-

strofi della Terra).

Georgia, tra il Caucaso ed il Mar Nero, con pianure vaste e fruttifere e colle donne più belle della terra, III, 240, nota.

Geografia Fisica, sua definizione e suo fine,

I, xI, xXII, VI, 503, 504.

Geografia Politica, I, xxvi, xxvii.

Geografia Teologica, xxvIII.

GHIACCIAJE formate dov'erano campi fertili, per la caduta del ghiaccio e della neve da alti monti, IV, 37, 38, 39, 49, 50.

Ghiacciaje più celebri, 51, 52.

Esse hanno prodotto de' laghi, ingorgato dei fiumi, rotto de' ponti, rovesciato delle case, innondato de' paesi, 64, 65, 66, 120.

GHIACCIO, come si formi, II, 12, 19.

Egli comprende la sola parte aquosa ed esclude qualunque eterogenea. Egli è perciò che il ghiaccio dell'acqua di mare da acqua dolce, e l'acqua dello stagno il più sudicio offre ghiaccio bianco e puro. Esclude per sino l'aria dall'acqua; e se l'acqua contiene sale, birra, vino, latte, ecc., allora stenta a gelare, oppure forma un ghiaccio fragile, fungoso, opaco, che coll'aumentare del freddo si purifica, e divien duro e bianco come il ghiaccio dell'acqua più pura, II, 12, 13, 20 21.

L'acqua de' fiumi portando a galla delle materie eterogenee ed essendo agitata, non comincia a gelare alla superficie, ma al fondo, laddove l'acqua del mare fa il contrario, 15, 16.

Gravità specifica del ghiaccio, 23, 24.

Monti spaventevoli di ghiaccio nell'Islanda e Groenlandia. Staccansi talora da questi i ghiacciuoli, e cadendo in mare ne risorgono slanciandosi sopra l'acqua per 200 braccia, lo che fa un rumore spaventevole, IV, 53

Limite ove i ghiacci non permettono di più proseguire, I, 457.

Messico fa grande commercio. Trovasi ancora

alla Vera Crox, quantunque gli abitanti la comprassero dai Messicani, III, 543, 544.

Giaraffa o Giraffa, animale africano particolare, che camminando alza nel tempo stesso le gambe del medesimo lato, 377, 378, VI, 468.

Giornate diversamente lunghe in paesi diversi, I, 1, 60, 68, 338. A Wologda la giornata più lunga è 15 minuti più breve che a Pietroburgo, e la più breve è 15 minuti più lunga, III, 77, 181, 182, 185, 186.

Globo d'Erone e sua fontana, V, 270, 271, 275.

Glossepetrae, denti del lupo marino, altrevolte creduti lingue di serpenti petrificate, II, 340.

Goa, penisola composta di sabbia di conchiglie e altri rifiuti marini, III, 120.

Gobi pesci del Mediterraneo, fra cui avvi il Gobus Niger, il Paganello, il Chiozzo, il Pignoletto, II, 391.

Nel mare delle Indie si trovano tutte le specie di gobi, e particolarmente il Chiozzo nericcio, 515.

Il Gobus electris, il Gobus pectinis rostris, il Gobus anguillaris sono frequentissimi interno alla Cina, 516.

Gomma arabica, prodotto del Deserto dell'Africa, portata ancora al Senegal da una colonia di Mauri ivi stabilitasi, III, 433, 434, 435, V, 324, 325, ecc.

Commercio di essa, ed uso che se ne fa, 326, 327, 328

Gomma elastica, succo condensato di una pianta della Gujana con cui a Quito si fanno fiaschi, braccialetti, istromenti musicali, stringhe e torce che ardano senza lucignolo. Huruboldt ha trovato sull' Oronoco delle altre piante che col loro sugo lattiginoso danno abbondante gomma, piante che i Negri chiamano vacche, bevendo essi quel sugo come latte, 562, 563, 565.

Gommalacca conosciuta alle Indie 500 anni prima dell'Era nostra, 279, 280.

Goudar, capitale dell'Abissinia, sede di un gran re a cui molti altri sono soggetti, 407, 408.

Gounapi, vulcano che bruciò 17 anni e che fece ritirare il mare, IV, 299, 300.

Gozzi sterminati nelle valli alpine e nella Tartaria Cinese, IV, 75, 76.

Gradi del Meridiano, e discrepanze tra le misure prese dai più classici geometri, I, 32, 33, 34, 46, 47.

Granchi di smisurata grandezza nel Mare Pacifico, come di picciolezza estrema. Sono tutti mangiabili, tranne il Cancer Dormia e il Cancer Maja, II, 265, 266.

Ve ne sono di parassiti con coda nuda messa nelle conchiglie di altri animali, fra cui la specie più grande è il *Cancer Latro*, e la specie piu piccola il Diogene, 567.

Il Cancer Branchiurus vocans dell'America ha una delle forbici così smisurata che deve portarla sul dorso, III, 45.

Il Cancer Branchiurus Ruricola cuopre i campi della Giammaica e di S. Domingo, aspetta le piogge per andare alla sabbia del mare ove depone le uova, e nati i figli li riconduce alla montagna, 45, 46.

Grandezza della Terra, e misure parte indovinate parte prese dalla medesima, I, dalla p. 34 alla 40.

Grandine, neve incrostata di ghiaccio che di rado succede nel verno e quasi mai di notte. Occorre una forte elettricità, la quale producendo rapidissima evaporazione dà luogo alle nubi di neve; e nella primavera la grandine è quasi molle perchè l'elettricità non è forte come nella state. L'incendio sotterraneo d'I-

slanda in ogni eruzione produsse grandine, e ne' suoi sperimenti elettrici Quinquert ha saputo imitarla, VI, 113, 114, 115, ecc.

Granito, irregolare miscuglio di quarzo, di feldspato e di mica, IV, 206.

Egli forma le montagne originarie e la vera ossatura del globo. Egli è anteriore ad ogni altra composizione, e nel suo consolidarsi ha lasciato fuori di sè i più grossi ed i più bei cristalli, IV, 208, 209, VI, 270, 349, 350. (Veggasi Terra).

- Grongo, specie di anguilla Morena che talora arriva alla lunghezza di 30 piedi, II, 358.
- Grongo Morena del Mare Indiano piu lungo ancora, 510.

Groenlandia, paese infruttifero ed estremamente freddo, non abitabile fuorche sulle coste che hanno sorgenti caldo e vulcaniche, III, 511, 512, 513.

Questo gran paese, distante dall'Islanda sette giorni, era molto conosciuto sin dall'ottavo secolo, era molto coltivato e popolato, ma dopo un'epidemia decadde sempre più, e rimase nell'obblio, sino al 1721, III, 586, 588, 589.

Grotta del Cane presso Pozzuolo esalante un gas non velenoso, ma soffocante, IV, 122, 124, V, 165.

Grotta Dragonara, vicina al Promontorio Miseno, sostenuta da 12 pilastri, IV, 114.

Guadalupa, provincia americana con montagne sulfuree, III, 548, 549.

Guadiana, fiume della Castiglia Nuova che si nasconde fra i monti e poi ricomparisce, V, 51.

Guanco, specie di cammello, alto cinque piedi, lungo sei, il più grande animale terrestre dell'America avvezzato a portar pesi, 29:

Guericke, borgomastro di Magdeburgo, inventore del Manometro e della Macchina Pneumatica, la quale è stata poscia migliorata da Boyle e da altri. Egli ha pure inventato gli archibugi che agiscono per mezzo dell'aria molto condensata, V, 245, 265, 267, 275.

GUINEA, il vero paese de' Negri ove il calore è umidissimo; e mentre nuoce all'Europeo, egli moltissimo si confa alla pelle particolare dell'Etiope. La gallina ed il cane della Guinea hanno nel reticolo malpighiano l'istesso colore, III, 461, 462.

Commercio de' Negri abolito dalla Danimarca, e seguitato dalle altre nazioni con minore barbarie, 463, 464, V, 330, 331.

La Guiana Superiore è divisa: 1.9 nella Costa del Pepe; 2.9 nella Costa dell'Avorio;

3.º nella Costa d'oro; e da per tutto vi sono stabilimenti europei, III, 471, 472.

La Guiana Inferiore comprende: 1.º il Regno di Loango; 2.º di Cacongo; 3.º di Congo, 4.º di Angola; 5.º Benguela; e i Portoghesi ne sono quasi i soli tiranni, 473, 474.

L'eccessivo calore del giorno e le notti fredde umidissime rendono la costa un vero cimitero, V, 330.

Le prime piogge sollevano da quel suolo rovente de' vapori fetidi e velenosi; ed elleno medesime, essendo calde e piene di vermi imputridiscono gli abiti su cui cadono, degenerando poscia in malattie crudeli, VI, 90, 91.

Gujana, paese piano e basso con due piedi di acqua durante la stagione delle piogge. Le canne di zucchero vi danno 30 raccolte, quando alle Indie Occidentali ne danno due; ed offre inoltre caffè, cacao, tabacco, indaco, gomma, pelli, bestiame, ecc., ecc., III, 580.

Gymnotus, sorte di anguilla che trovasi unicamente sulle coste dell'America, e ve ne sono di 4 specie: Gymnotus carapa, Gymnotus rostratus, Gymnotus albifrons, Gymnotus electricus, II, 359, 360, 361.

L'ultimo appartiene ai pesci de'fiumi, e

trovasi al Surinam ed alla Cayenna, V, 224, 225.

Gymnotus asiaticus, con isquame molto riconoscibili, è con cinque punti incavati sulla testa, II, 510.

## H

HALFAIA, confine delle piogge tropiche, ove bisogna irrigare il suolo; e gli abitanti vivono d'Ippopotami, di Coccodrilli, e di Gatti, III, 399.

Halley, con altri quattro compagni rimase sott'acqua un'ora e mezzo entro una campana orinatoria, I, 138, 139. (Veggasi Mariotte).

Harmattan, vento dell'est caldo e secchissimo che innaridisce le erbe e restringe tutti i legni per dove passa, asciuga gli occhi, la bocca, e stacca la pelle dalle mani, ma guarisce le malattie putride, le flussioni e la febbre, VI, 32, 33.

Harrison, legnajuolo che inventò l'orologio onde ritrovare le longitudini, I, 107, 108.

Helix janthina, helix vortex, specie di conchiglie i cui strati trovansi separate presso l'Annover, VI, 287. Hekla, montagna vulcanica nell'Islanda, IV, 293, 294.

Holzstein, pietra di legno rosso detta smeriglio, VI, 310.

Homo diluvii, sogno di Scheuchzer ridotto ad un Silurus glanis. Tra le immense petrificazioni di Camper un solo pezzo non vi è che possa appartenere all'uomo, poichè le ossa dei giganti a Lucerna sono di elesante, le mani trovate da Reis sono zampe di lontra, e le masse di ossa che sono sopra Cerigo, in Inghilterra, in Dalmazia, non hanno indizi d'umanità, IV, 184, V, 222, VI, 194, 195, 273, 274, 328, 354.

Hube riguarda l'elettricità come causa dell'attrazione universale, e spiega colla medesima le anomalie che il barometro presenta, le quali sono irreconciliabili colla maggiore o minor pressione dell'atmosfera, I, xx1, V, dalla p. 252 alla 264, 297.

Opinioni di lui sopra le materie fondamentali, V, 444, 447.

### I

IAGUAR, animale rapace il più ardito d' America che fugge d'innanzi ad un cane mediocre, III, 30.

Ialofiti, i Negri più negri e più belli della Negrizia, senza avere il naso schiacciato e le labbra tumide, 451, 452, 453.

Iammaica, isola delle Indie Occidentali, preda di vulcani non ancora estinti, 545, 547.

Iberia, ora Spagna, a cui portaronsi i Fenicj passando lo Stretto di Gibilterra e navigando sulle coste dell'Africa, 198.

Ibis, uccello adorato in Egitto, divorando egli i serpenti che le innondazioni lasciano indietro. Ora non evvi la specie descritta da Buffon con la testa rossa; e gli stessi Ibis imbalsamati sono bianchi e neri, 389, 390.

Illusioni ottiche offerte dal mare, vedendosi bastimenti, castelli, torri, ecc., ove non sono. Dipendono dall'aria infiammabile che si solleva e fa da specchio, I, 263, 264.

Osservasi l'istesso fenomeno anatomizzando talora de' cadaveri; e i Negromanti hanno fatto su ciò de' giuochi e delle paure, I, 265.

Imiretta, antica Iberia, ove vi sono miniere di ferro, III, 240.

Indaco, conosciuto dagli antichi come colore vegetabile, quando Federico di Prussia lo facea cercare tra i minerali, 281, 282, 543.

INDIE, dagli Inglesi conosciute più di qualunque altra parte dell'Asia. Pietre nobili, perle, frutti, droghe, biade eccellenti, quantità immensa di cotone, diamanti di Golconda, tutto ciò insomma che l'uomo ama ed apprezza tutto egli ritrova alle Indie, 256, 257.

L'antica via per andarvi era il Seno Persiano, l'Eufrate e il Tigre; e Babilonia, Palmira, l'Arabia, l'Egitto, la Colchide la Mingreglia facendosi successivamente emporio di quel commercio divennero i più ricchi paesi del mondo, 258, 259, 260, 261.

I Fenicj condussero di poi le merci indiane per acqua sino alla punta settentrionale del Mar Rosso, e Tiro diventò regina de mari e del Vecchio Continente, III, 262, 263. Le merci indiane fecero in appresso la sorte di Venezia, la quale durò sino alla scoperta del Capo di Buona Speranza. Gli Olandesi soppiantarono i Portoghesi; e se la Francia avesse potuto aprirsi la via dell' Egitto, ora l'Inghilterra sarebbe isola miserabile, III, 266, 267.

Quadro del commercio de' Romani, degl' Inglesi, degli Olandesi colle Indie, III, dalla p. 267 alla 270.

Oggi si segue ancora il giornale geografico di Megastene, ambasciatore di Seleuco Nicanore; e oggidì trovansi colà i medesimi costumi, i medesimi lavori, le medesime cose come 300 anni prima di Cristo, III, 270, 271, ecc., 285, 286, 288, 289, 290, 293, 295.

Al di là del Gange avvi una penisola divisa in due, Malacea e Cambasca, di cui gli antichi hanno inteso a parlare, ma che non hanno visitato.

Errori di Tolomeo sulla situazione della regione argentea ed aurea corrispondenti forse ad Ava, al Pegù, a Siam, 321, 323, 325 e seguenti.

Com'egli abbia immaginato la gran Terra del Sud che si unisca all'Africa, racchiudendo il grand'Oceano delle Indie, il quale renderebbe impossibile la navigazione intorno al globo, 331, 332.

Tolomeo credeva che Sumatra, Malacca, Cambasca, la Conchinchina, la Nuova Olanda, ecc., fossero parti appartenenti alla costa Orientale di quel gran Seno; e quando ci parla delle Isole Manille, de' Sini, degli antropofaghi, che abitano le isole della Buona Fortuna, delle isole dei Satiri ove vi sono veri satiri con coda, ecc.: tali racconti noi pure verifichiamo oggidì, III, 333. 334, 335.

I Sini, discendenti da' Chinesi, si portarono alla Conchinchina per istabilire un commercio di seta e di droghe indiane co'Romani, i quali ne facevano un consumo estremamente costoso, e i Romani, andando eglino stessi alle Indie, presero i Sini ed i Seri per due popoli differenti, come i Greci hanno preso per due stelle diverse Espero e la Venere mattutina, 337, 339.

Forse gli antichi hanno avuto qualche notizia sul Tybet; ma certamente hanno fatto commercio co' Chinesi portandosi a Sera ove trovarono ambasciadori Russi per render loro omaggio, 340, 341.

La canna di zucchero, la gommalacca, l'indaco erano conosciuti alle Indie prima di Alessandro Magno, e sin d'allora mostrarono gl'Indiani grande ingegno onde lavorare metalli, avorio e tartaruga, 276, 279, 280, 281, 284.

Nulla sembra mutato alle Indie riguardo ai mestieri, al vestiario, alle superstizioni, ai co-

modi della vita: ma i disagi medesimi, le intemperie, gl'insetti sono ancora come due mila anni fa, III, 292, 294, 296, 297.

La metà delle Indie gode perfetto sereno quando l'altra metà è soggetta alle piogge tropiche, lo che nasce per le montagne di Gates che dividono la penisola per mezzo; e il medesimo fenomeno succede nell'Arabia, e nell'Isola di Ceylan, 297, 298, 299.

INDIE OCCIDENTALI, quattro isole grandi, avanzo di una terra sommersa da terremuoti, III, 545, 546.

Ivi, come alla Baja d'Hudson, non possono salvarsi i metalli dalla ruggine per acido nitroso di cui l'aria abbonda, e che si depone sotto forma di sale sopra il suolo, V, 311, 312, 313.

Infiammazioni spontanee del corpo umano avvenute a Cesena, a Ferale, e in molti altri luoghi, 427, 428, 429.

Inghilterra, la parte più coltivata e più ricca dell'Europa. Quadro del suo commercio, delle sue uscite e delle sue entrate, III, dalla p. 192 alla 197.

Nelle acque di questo paese le anguille partoriscono effettivamente i figliuoli vivi, ma non le lamprede, e mancano affatto della rana arborea, V, 117, 118, 221, VI, 360, 361.

INSETTI infinitamente variati nelle loro forme. Il maschio non sembra talora della medesima specie della femmina. Hanno udito e odorato squisitissimi; ma noi non conosciamo che le migliaja d'occhi di cui sono provveduti. Sono mirabili le loro metamorfosi e l'arte d'istinto con cui le preparano. Molti propagansi senza aver sesso, altri perchè sono ermafroditi; ed alcuni hanno sesso diverso quantunque sappiano generare senza sesso. Non hauno altra occupazione che di procrearsi, e, ciò fatto, periscono. Ora fanno uova, ora figli secondo l'opportunità della stagione; e la rapidità con cui crescono è altrettanto grande come la loro voracità, VI, 490, alla 498.

Ippopotamo, animale acquatico che trovasi anche in terra; e non cibandosi che di vegetabili porta ai campi totale esterminio. Si può addomesticare, ma ferito attacca l'istesso elefante a cui cede poco in forza e in grandezza. I denti suoi fanno fuoco contro l'acciajo, e sono preferiti all'avorio. Trovasi al Capo di Buona Speranza, e due volte i Romani fecero di lui pubblico spettacolo. Raro egli è al Nilo

e frequente ne'fiumi dell'Africa meridionale. L'attuale Ippopotamo è la metà più piccolo di uno petrificato rinvenuto da Guvier, III, 378, 399, 405, V, 217, 218, 219, nota, VI, 321.

Iride, refrazione de' raggi luminosi fatta dalle gocce pioventi sopra una nube oscura. Vi sono talora due o tre iridi in diversi luoghi dell'orizzonte distanti tre e sino quattro leghe l'una dall'altra, mentre vorrebbe la teoria che si toccassero. Elleno dovrebbero avere ancora un ordine inverso ne'colori come fossero riflettute sopra specchi, ma anche su di ciò la teoria discorda coll'osservazione. Fra le iridi prodotte dalla luna se ne contano undici, e pochi sono i fortunati che ne hanno vedute, VI, dalla p. 164 alla 170.

Ischia, città situata sulla parte orientale dell'isola, assai rinomata dagli antichi per le sorgenti di acqua bollente, calda e fredda, III, 99, 100.

Islanda, la più grand'isola d'origine vulcanica che siavi al mondo, 72, 74.

Storia delle sue irruzioni, IV, dalla p. 293 alla 297.

Scavando il suolo dell'Islanda si trova molto legno bituminoso e varie radici grandi e prominenti, le quali dimostrano che l'Islanda era coperta di selve prima di essere incendiata, VI, 324, 325.

Isola del Fuego, trovata senza montagne e divenuta montagnosa tutt'a un tratto. Ora ell'ha un monte vulcanico, il quale getta pietre così grosse che sentesi la loro caduta in distanza di nove miglia, IV, 229, 230, Indi, 302.

Isola di Ceylan, eve si coltiva la Cannella, e il Tuliput, una delle più belle palme, 303, 306.

L'interno dell'isola è in gran parte sconosciuto, 308.

Nazioni che abitano quell'isola, loro costumi; loro occupazioni, loro fierezza, ecc., 307, 308; 312, 313. (Veggasi Madagascar, Zeylan e Tapobrana.

Isola di Dominica, che ha un profondissimo lago formato da un cratere vulcanico, lo che si vede ancora sulle alte montagne nell'isola di S. Cristoforo, III, 102, 103.

Isola di Natale, composta di sabbia, di lotofiti e conchiglie, e resa alquanto fertile per gli escrementi degli uccelli, 121.

Isola di Pasqua, dove il suolo ha indizi di distruzione e di formazioni operate dal fuoco. Statue colossali di tufo spugnoso sonosi trovate al primo scuoprire dell'isola, la qual cosa dimostra esser stata abitata da popoli colti, e ora estinti da vulcaniche rivoluzioni, III, 112. Indi 121.

Isola di S. Luigi, molto malsana per l'aria calda umidissima, che non si rinova nè dai venti nè dal mare; ove solamente i Negri vi stanno come fossero nel loro elemento, V, 305, 322, 323.

Isola di Timor, avente un vulcano acceso che vedevasi a molta distanza sul mare, e che al suo luogo lascio una gran palude, precipitando durante un terremuoto, il quale accidente il Mar Morto ha forse in comune, IV, 299. (Veggasi Mar Morto, Lago d'Albano).

Isola Milo, composta da una roccia traforata dal fuoco. Sopra di lei vi sono antri splendenti che contengono dello zolfo acceso, IV, 126, 127.

Isola Panaria, semicircolo di montagne vulcaniche, 99.

Isola di Pro cida, divisa da Ischia per un terremuoto, 99.

Isola Salini, tre montagne vulcaniche estinte,

Isola Vulcano; montagna internamente vôta, che percossa mena gran rumore, III, 86, 87.

Isole Britanniche, sono frammenti di terraferma separati dai vulcani, 84.

Isole Cassiteridi, isole dello stagno conosciute da Erodoto, ora Isole Britanniche, 197.

Isole divise in originarie, ed in isole nate più tardi, 71, 72.

Isole di Giorgio e di Palliser, banchi di corallo abitati, e portanti piante di cocco e di palme, 140, 141.

ISOLE DI ORIGINE VULCANICA, III, 72, 73 e seguenti.

Sull'isola di Stafa, sulle Ebridi, e sopra molte altre di Scozia e d'Irlanda trovansi de' filoni che sono veri torrenti di lava, 81, 82.

Le Canarie e il Pico di Teyde su Tenerissa ardono ancora, mentre le isole dell'Arcipelago sembrano vulcani in parte estinti, 74, 86, 87, 88, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 419, ed altre indicate al loro nome.

La Giammaica, Cuba, S. Domingo, Porto Ricco, le Caraibi, le Lucaje sono avanzi di una gran terra distrutta dai vulcani a cui tuttora sono in preda, 545, 546, 547 e seguenti. Tutta la catena delle Ande è piena di vul-

cani; e diciannove vi sono ancora accesi, III, 572, 573.

L'America può dirsi patria de' vulcani, e Quito una pianura di un vulcano solo con varie sommità, IV, 302, 303, 304.

Le isole Lipari erano sette vulcani al tempo di Plinio, e ora sono una catena di dieci. Epoca della loro origine, del loro progresso della loro estinzione, e altre notizie antiche sopra queste isole, 90, 91, 93, 95, IV, 245, 255, 256, 297, 298. (Veggasi Vulcani, e Montagne Vulcaniche).

Isole Faeroeer, d'origine vulcanica nel numero di venticinque, le quali hanno l'inverno moderato come la state, sebbene siano sotto il grado 62. Ivi le pecore bianche divengono atfatto nere, III, 74, 75, IV, 257, V, 404.

Isole di Fawer, ove l'artritide e la pietra sono sconosciute, e vi è rara la febbre infiammatoria, forse per l'aria umida che vi regna la quale produce scorbuto, tosse e intermitenti, V, 320, 321.

Isole Filippine, immenso deposito di conchiglie sufficiente a fornire la calce per l'uso di tutte le Indie, III, 121, 136, 137, 145.

Isole formate di corallo, I, 123, III dalla p. 139 alla 144, VI, 253, 254.

Isole Fortunate, create da vulcani non ancora spenti, III, 86.

ISOLE GALLEGGIANTI, Tom. III, 121, 122, 124, 131, 132, ecc.

Il fondo loro è di alberi e di rami intrecciati, oppure di pietra pomice; e Seneca e Plinio ne hanno vedute di quelle che discostansi a piacere; 126, 127.

Nel Ferrarese, in Adria, a Verona, e altrove vi sono isole nuotanti su cui si raccoglie granoturco, ecc., 132, 133.

In altri luoghi, come anche in Isvezia, coteste isole ora sprofondano ed ora risorgono, 130, 131, 134, 135, 136.

Isole Greche, sono avanzi di una terra distrutta dai flutti del Mar Nero, II, 216.

ISOLE NETTUNICHE, formate all'imboccatura de' fiumi, e formate ancora in altomare dalle correnti e dalle creature marine, 114, 115, 117, 119, 120, 139, 140, V, 328. (Veggasi Coralli, Coralline, Madrepore, Banchi di Mare, ecc.; Veggasi Montagne Nettuniche.)

Isole staccatesi dai continenti, 145, 146, 147. ISOLE TROVATE E POSCIA PERDU-TE. L'isola dell'Ascensione, L'Isola di Drake. Le Isole vedute da Ceviros e da Mendana: I gruppi d'isole chiamate la Mesa, los Majos, la Disgraziadas, e molte altre che pur si vorrebbero aver visitate. Le Isole di S. Danielo, di Salomone, e tante altre che ora trovansi in posizioni assai diverse dalle fissate ne' Giornali de' Navigatori Spagnuoli i quali talora cercavano d'ingannare per averne il possesso esclusivo, III, dalla p. 581 alla 584.

Isole trovate da otto Portoghesi, 35 giorni lontane da Lisbona, ove l'Oceano si estende per altre 30 giornate, e più oltre non è praticabile a motivo dell'oscurità, 591.

Isole uscite tult'a un tratto dal mare, II, 244, 245, 247, 249, 251, III, 72, 73, ecc., 84, 91, 107, 113.

Isolette di Palmerston, nove o dieci isole unito insieme da un tronco di corallo ed esse puro formate coll' istessa sostanza, 130, 140.

Istmo di Panama, striscia di terra che unisce e montagne settentrionali e meridionali dell'America, e che resse alla separazione dei due Continenti. Il suolo è fruttifero sino alla punta delle montagne; ma vi piove due terzi dell'anno, e niun animale vi può sussistere all'eccezione de' Negri e de' mulatri, 63, 551, 552. Se le donne non fuggono da questo luogo quando sono prossime al parto periscono sicuramente, V, 321.

Itelmen, isolani del Mar Pacifico, assai libidinosi, siccome non si cibano che di pesci, II, 577.

Iucatan, penisola nettunica, innalzata dal mare a spese delle coste allorquando forse si affondò il Continente che univa le Antille, 119, 120.

Iugorskoi Schar, passaggio fra la terraferma Waigatz nella Nuova Zembla, ove i cacciatori russi prendono rosmari, vitelli marini, volpi ed orsi polari, I, 357.

### K

KAFFERI, abitanti la costa del Sud-Est dell'Africa, III, 489.

Kalasca, Provincia ebraica avente un reggente nazionale tributario al gran Re dell'Abissinia. Quivi gli Ebrei non sanno di ebraico, ma hanno una lingua particolare, e diconsi provenuti da Saba e da Menilehek, figlio di Salomone, III, 410, 411.

Kali, erba che trovasi presso il Giordano, di

cui si vagliono gli Arabi per fare il vetro e il sapone, V, 192.

Kaiman, animale più piccolo, più toudo, più liscio del coccodrillo, che sta ne' fiumi dell'America media, 220, 221.

Kalkas, Mogoli rifuggiti nella parte occidentale della Tartaria Cinese, III, 222.

Kalmuchi, stirpe mogola rimasta dopo l'emigrazione di Tamerlano, 220.

Kamtschatka, penisola soggetta alla Russia, non coltivante che pomi di terra, 212.

Ha tre vulcani, uno de' quali è il maggiore della Siberia asiatica, IV, 297, 298.

Keplero, riguarda la terra come una bestia vivente la quale produce col respiro il flusso e riflusso del mare, I, 212.

Kilar, simile al pesce spada, ma molto più grande, II, 99.

Kobardia, piccola e grande, che sta ai piedi del Caucaso verso il Mar Nero, celebre per le sue calde sorgenti, 239.

Kolk, lago nato nel 1411 che porta un'isola notante, 131, 132.

Korea, grande e ricca penisola cinese governata da saggissimo re, 362, 363.

Krabba, monte vulcanico più alto dell'Hekla in Islanda, IV, 295.

Kraken, polipo mostruoso, lungo un quarto di miglio geografico, di esistenza favolosa e molto dubbia, II, 165, 166, 170, 171, 172, 181, 182.

Krestas, o isole degli orsi, dirimpetto alla punta estrema della Siberia verso il Nord-est, falsamente creduta una parte dell'America settentrionale, I, 394, 395.

Kuilstrom, vortice il più pericoloso di tutti i mari, 261.

# L

LABIRINTO DI GANDIA, immenso recintosotterraneo cavato nella pietra, IV, 110, 111.

Lacrima Christi, vino eccellente che si fa sulle ceneri del Vesuvio, 235.

Ladoga, lago in Russia il più grande che si conosca. Egli è burrascoso, e per evitarlo Pietro il Grande fece costruire il gran Canale che dal Walchow passa nel Newa, 144, 145. Si osservano in esso delle Foche come nel Mar Caspio, e come nel lago di Onega; prova che questi laghi sono fondo di mare, V, 207, 225.

Labri, pesci, de' quali 41 specie appartengono all'Atlantico e le più saporite al Mediterraneo. Il Labrus Scarus. formava ai tempi di Tiberio una delle migliori delisie, II, 393.

Fra i Labri che hanno la coda diritta e troncata osservasi il *Cinese* di color piombino, e l'*Indiano* di color bianco, 516.

Nel mare delle Indie avvi il Labrus opercularis, che su ambedue i lati degli operculi ha una macchia bruna, II, 516.

LAGHI. Divisione de' Laghi, V, 133.

Laghi ardenti, 142, 143, 176, IV, 382, 383, 384.

Laghi burrascosi, perchè, essendo poco profondi, rompono le onde sul fondo e sulle sponde, V, 139.

Laghi che annunziano cattivo tempo con forte rumore, 139.

Laghi d'acqua salata, I, 168, V, 130, 131, 134, 149, 188.

Laghi dell'America settentrionale, 202, 204, 205.

Laghi della Germania nel numero di diecimila, 147 e seguenti.

Laghi della Svizzera, 159, 160, 161.

Laghi dell'interno dell'Africa. Appena sappiamo il nome del lago Bournon nella Nigrizia, e poche cose del Dambea nell'Abissinia e del Marawi, 201. Laghi dell'Ungheria, V, 162.

Laghi del Portogallo, 176, 177.

Laghi d'Italia, 162, 163, 164.

Laghi montuosi, altissimi, come il lago Superiore nell'America, sul S. Gottardo, sul Monte Rotondo, ecc., 132.

Laghi originari, che talora trovansi distanti dal mare 200 miglia, all'altezza per sino di 6000 piedi. Sono non ostante antico fondo di mare, e cuoprono immense masse di sale, V, 430, 131.

Laghi procellosi in tempo della maggior calma, e tranquilli durante le burrasche, 138, 139. Indi 189.

Laghi secondari, formati da fiumi o da ruscelli e dall'arte, 131, 132.

Laghi soggetti a crescere ed a calare a certi periodi, 134, 136.

Loghi soggetti a flusso e riflusso, 137.

Laghi sotterranei, 132, 145, 146.

Lago Aral, che col Mar Caspio formava altre volte un solo mare. I fiumi ch'egli riceve provengono dalla parte orientale, e gli altri che vanno al Mar Caspio sono dalla parte settentrionale, 185.

Lago degli Schiavi, quello che ha cascate di acqua le più straordinarie della terra, 71. Lago del Messico, colla circonferenza di venti miglia, ha sponde amene ed è diviso da una striscia di terra, portando da una parte acqua dolce, acqua tranquilla, piena di pesci, e dall'altra acqua amara, senza pesci, che fornisce molto sale, 204, 205.

Lago d'Agnano, lago vulcanico come la Grotta del Cane e come i Bagni di S. Germano, V, 164, 165.

Lago d'Albano, circondato da alte rocce. Egli è un cratere precipitato come lo Specchio di Diana, 163, 164. (Veggasi Isola di Timor).

Lago d'Averno, le cui acque profondissime ammazzavano tutti i pesci e rapivano tutti gli uccelli che vi passavano colle loro mefitiche esalazioni. Augusto fece tagliare i boschi, e rese quella regione salubre e fruttifera, 166, 167.

Lago di Baitkal, detto Mar Santo, dominato da molte burrasche per cui non gela se non dopo dicembre, quantunque si trovi in si freddo clima che la neve vi cade in agosto, e toglie la speranza di poter comunicare col Mare del Nord mediante qualche fiume della Siberia, 186, 187:

Lago di Bethesda, all'Oriente di Gerusalemme, con sorgenti altre volte salutari, ma ora egli è diseccato, 143.

Lago di Cirkistz, tutto sotto minato e comunicante con altri laghi, V, 51, 52.

Lago di Cirknitz nella Carniola, ove si raccoglie molto pesce, e nell'anno medesimo vi si
semina la biada. Egli contiene molte grotte da
dove l'acqua regurgita con tale rapidità per
cui è pericoloso il visitarlo quando è secco.
Quando gela e gli manca l'acqua al di sotto
manda scoppi strepitosi, 154, 156, 157.

Lago di Eichner, capace di crescere durante le maggiori siccità, e di asciugarsi mentre cadono le piogge più abbondanti, 152, 153.

Lago di Ginevra, ameno per le sue sponde, pieno di scogli, fra cui un pezzo di granito che serviva pei sagrifizi, 159, 160.

Lago di Malholm in Inghilterra, che corre per 300 braccia, poi si nasconde per risorgere altreve, 177, 178.

Lago di Ness nella Scozia, che fuma tanto più quanto l'aria è più fredda, 142.

Lago di Vetter, lago limpido e profondissimo, ove si vede una moneta alla profondità di 136 piedi. Esso infuria ed ha fuochi fatui. Sulle sue sponde si trovano agate, corniole, lave, basalti, 141, 145.

Lago freddissimo presso Straglasch nella Kant, Manuale Scozia, gelato nel centro anche in estate. Vicino ad esso ve ne sono che non gelano mai, ed altri che gelano tutt'a un punto, V, 141, 142.

Lago laderskoje, che cristallizza il sale alla sua superficie come il ghiaccio, per modo che vi si può passar sopra, 188.

Lago Lucrino, celebre pei delfini, per le ostriche e pesci saporiti. Oggi per altro è occupato in parte dal Monte Nuovo e in parte è palude, 165.

Lago Maggiore, che nell'Isola Bella forma il luogo più vago del mondo, e nell'Isola Madre un giardino di fagiani, 162, 163.

Lago Superiore nell'America così limpido che sembra di viaggiare in aria. Per l'altissima sua situazione egli è straordinariamente freddo, e non può allignare alcuna razza di pesci, come avviene sopra tutti i fiumi e laghi delle Cordelliere, 140, 141, 205, 206.

Lampreda, animale amfibio che ha ventricolo semplice, verga doppia, e attacca gli scoglj. Nel fiume Amazzone dà la scossa elettrica come la torpedine, II, 320, 321, 322.

Lande, pianure coperte di sabbia secca e rossa, la quale ha un piccolo strato di terra vegetabile, e sotto una crosta indurita che impedisce il crescimento delle piante. Solamente esse allignano dell'erica, per cui non vi possono pascolare che pecore ed api, III, 597, 599, 601, 603.

La Perouse, gran navigatore del Mare Pacifico; e immense e importanti scoperte da esso fatte, II, 532, 549, 550, 553, 564.

Lapide Giudaica, creduta un fico impietrito quand'è il pungolo d'un echino, IV, 303.

Lapidi lenticolari, delle quali monti interi sono composti, ne si sa se siano ossi di seppia o coperchi d'ammoniti, VI, 306, 307.

Lapidi trocleate, derivate da un animale, e contenenti ferro, 307.

Lapponia, paese ove l'inverno è lungo due mesi più che a Stokolm, ed ove nondimeno ogni cosa matura in 60 giorni. Avvicinandosi al Capo Nord trovasi quasi morta la vegetazione, e alcun vivente non restavi all'inverno, passando gli uccelli nell'Asia Meridionale. I Lapponesi sono piccoli, bruni e indifferenti al diverso sesso, 177, 181.

La Roquette in Linguadoca, siccome la Sidobre, sono rocce di forma strana, alcune verticali, altre spaccate, ed altre appoggiate sopra un punto e per sino movibili, IV, 28, 29, 30. Latitudine e Longitudine conosciute presso gli antichi, I, 88.

Metodo per trovarle in qualsiasi paese, 101, 102, 111.

Sforzi inutili per fissare la longitudine, 103. Cronometro o guarda-tempo di Giovanni Harrison, 107, 108, ecc.

Miglioramenti recati al medesimo, 109, 110.

Lattanzio si ride di coloro i quali credono
che i corpi stiano attaccati alla terra anche
quando pendono verso gli abbissi, 3.

LAVA, fusione che cola dai vulcani e percorre in due ore un miglio. In essa nuotano masse di pietra che compresse tornano a galla; e tante ne furono portate a Catania da formarne un monte alto mezzo miglio e largo tre miglia, IV, 238, 241.

In una sola eruzione l'Etna versa una massa di lava che supera quattro volte il Vesuvio, quantità che potrebbe fare intorno al globo una ciata larga e alta sei piedi, 241, 242.

Varia la lava nel colore, nel peso, nella tessitura, nella grana, e fabbricansi a Napoli con essa tavole, cammini, e scatole bellissime, 342, 343.

Falsi calcoli per dedurre dalla terra fruttifera, raccolta sulla lava, l'età del mondo, 244, 245, 246, 281, 350. Cenni sulla lava versata dall' Etna, IV, 269, 270, 271.

Il Vesuvio non versò lava se non dopo il 1036. Storia riguardante la lava del Vesuvio, 280, 282, 284, 288.

Lahor, provincia asiatica bellissima ove ha marcito l'esercito di Alessandro, ove l' Arabo prende l'oppio, e sogna le Indie, III, 256.

Lebbra, specie di rogna propria dell'Egitto, dell'Arabia e della Siria. Descrizione di essa; sue qualità; rapporti che ha colla lue, propagazione fattane dalle Grociate. V, dalla p. 346 alla 352.

Leirhnukt, il più terribile vulcano dell'Islanda, rimasto placido sino al 1725, IV, 295, 296.

Lek, canale del Reno, che dicesi formato da Claudio Civile, o nato da sè dopo che Claudio tagliò l'argine con cui Druso volea tenere il Reno nel suo letto, V, 42.

Legna, dove abbondi, e dove e perchè scarseggi, III, 190.

Leo Africano ha fatta una buona descrizione dell'Africa che servì ai Geografi posteriori per andar meno a tentoni, 383, 384.

Lima, paese ove non piove mai ed ha in vece tempi nebbiosissimi ed oscuri. La prima-

vera vi comincia alla fine di novembre, e l'inverno al principio di luglio. Ora è troppo calda, ora freddissima, ma nondimeno è fertile ed ha nobilitato tutte le piante spagnuole, V, 338, 339.

Lind, ha insegnato a rendere potabile l'acqua del mare, I, 171.

Liocorno, animale dell'interno dell'Africa, che porta un corno in fronte come dice la Bibbia, Plinio e Marziale, quantunque da altri siasi messo in ridicolo, III, 372, 373, 374, 479.

Liocorno marino, II, 72, 79.

Lisbona, sull'imboccatura del Tago, ha da un lato il mare e dall'altra un vero paradiso sino ad Abrantes, V, 332.

Litofiti, nereje, vermi nudi fabbricanti il corallo, divisi in quattro specie, in Tubipore, in Madrepore, in Millepore, in Cellepore, 427.

Lodola di mare, 367.

Lok, istromento per misurare la velocità di una nave veleggiante, I, 195, 196.

Longevità, più facile ad aversi presso i Macrobj delle regioni calde di quello sia presso i Groenlandesi ed i Lapponi de' climi gelati, II, 96, V, 202, 203, 332, 333.

Lontre marine, I, 403, 404, 542, III, 542, VI, 469.

Loricaria, pesce del Mare Atlantico, nella cui classe avvi una specie di arringa volante, II, 394.

Luce del Mare, procedente in parte dallo strofinamento elettrico della nave in moto, in parte dall'accensione delle materie oleose fosforiche, e in parte da veri animaletti fosforescenti, I, 179, 180, 181, 186.

Luccicare del Mare, favorito dai venti del Nord, e contrariato dai venti umidi, 173, 174, 175.

Opinioni di Canton, di Fahreneit, di Baion, di Forster, di Buffon e di altri sopra cotesto fenomeno, 176, 177, 178.

trati campano ancora 200 anni. In America arrivano per sino a pesare quaranta libbre, V, 221, 222.

Luigiana, terra venduta alla Spagna e la sciata in preda alle zanzare ed ai coccodrilli del Mississipì. I possedimenti spagnuoli trovansi sotto la parte più piacevole della Zona Temperata, e offrirebbero il più florido commercio quando non fossero sotto il potere di

una nazione avida solamente di oro, III, 535, 539, 540.

Cinaloa, Cinequilla e altre terre forniscono l'oro nativo a pezzi, lo che fece stupire, e chiamare uno strano concorso a quelle regioni, 540, 541.

LUNA, frantume staccato dal nostro globo da un vulcano, il qual frantume va perdendo egli stesso il suo calor centrale come la nostra terra; ed è giunto a maturità, mancando ormai di atmosfera e di acqua, e avendo monti sproporzionatissimi, e spaventevoli precipizja causa de' mari diseccati, IV, 263, 264.

La terra non può esser vôta, poichè negli antri che le rimasero, quando contenesse solamente dell'aria, quest'aria sarebbe più densa dell'oro. Che ne avverrebbe da un subitaneo riscaldamento? V, 229, 230.

Verrà un giorno in cui la terra si asciugherà come la luna, e le nostre montagne si misureranno cogli smisurati abbissi, e non più col livello del mare, VI, 264, 265.

Lucrezio non crede agli antipodi nè alla saviezza di coloro che li sostengono: Sed vanus stolidis haec omnia finzerat error, I, 2.

## M

MAALSTRON, vortice di mare il più celebre, I, 224 e seguenti.

Macao, penisola poco distante da Canton nelle Cina, ove i Portoghesi comandano pagando danaro e ricevendo orribili trattamenti, III, 358.

Macacco, scimia particolare dell'Africa, 376, V, 463.

Macchina Pneumatica. Maravigliose sperienze fatte con essa, sebbene non offra un vôto così perfetto come il tubo di Torricelli, V, 265, 266, 268, ecc.

In essa un lume si spegne, la polvere da fucile vi si discioglie senza fiamma, le scintille della pietra focaja sono pallide o cessano, il suono non vi è sensibile, il fumo cade come corpo pesante, gli animali vi muojono convulsi, V, 273, 274, 275.

Macrocefalo, specie di balene di testa smisurata, che inghiottono vitelli marini interi, ed hanno nello stomaco degli scheletri di pesci grandissimi, II, 81, 82.

. In luogo di cervello hanno talora da venti

barili di midolla oleosa detta bianco di balena o spermaceti, II, 84, 85.

Si ha dello spermaceti distillando ancora il grasso della balena secondo il metodo d'Hill, 87.

Al Macrocefalo dobbiamo l'ambra grigia, 89, 93, 96.

Pesce bianco, altra specie di Macrocefalo, 96, 97.

Macchine areostatiche. Per volare bisognerebbero all'uomo delle ali lunghe quindici piedi, e atte a fare un movimento di tre piedi in un secondo, V, 285.

Vani sforzi di Blanchard: utili tentativi di Montgolfier, isciagure di Rozier: profitto trattone da Blanchard: modo di fare le mongolfiere: battaglia di Fleurus guadagnata mercè gli areostati. Bisogna imparare a conoscere le correnti aeree per poter navigare nell'atmosfera come in mare, V, dalla p. 285 alla 295.

Madera, grande montagna di ceneri vulcaniche innalzata in mezzo al mare, III, 103.

L'igrometro vi è sempre uniforme, e non mai vi si osserva tisichezza e malattie epidemiche, V, 333, 334.

Maenura, uccello della Nuova Olanda appartenente alla specie degli uccelli di Paradiso, e il più bello fra loro, III, 53, 54.

Madagascar, isola dell'Africa la più grande del globo conosciuto anticamente dagli Arabi, de' quali sussiste ancora la lingua, i caratteri e la religione. È stata forse indicata dai Greci sotto il nome di Tapobrana: forse Annio Claudio vi fu portato da una burrasca, e il racconto di lui potrebbe credersi applicabile all'isola di Ceylan, II, 496, III, 303, 306, 308, e dalla p. 493 alla 506.

Madreperla del Seno Persiano, quella che offre le perle più preziose, e colla sua sostanza medesima si fanno bottoni, scatole, ecc., II, 466, 467.

Madrepore, coralli stellati bianchi, abitati da meduse, II, 428, III, 138, 139.

Magellano, scopritore del Mare del Sud e delle Isole delle droghe, II, 521, 524.

Mahaak, nella Nuova York, si precipita dall'altezza di settanta piedi con tale velocità che l'acqua sua si trasforma in nube ed in vapore, V, 76, 77.

Malacca, penisola al di là del Gange ingrassata dai suoi fiumi come l'Egitto, ma che per altro non dà che stagno, pepe ed avorio, III, 300.

Malay, ferocissimo abitatore dell'isola di

Ceylan, che ubbriacandosi con una specie di oppio cavato dalla pianta bang porta strage e morte sopra tutti gli oggetti della sua vendetta. Da questo Malay procedono quasi tutti i bianchi che abitano le isole delle Indie Orientali, mentre i Negri restano nell'interno delle isole medesime, III, 307, 312, 313.

Mal venereo, non rammentato, ma portato in Europa da Colombo. Egli potrebb'essere una modificazione degli Yaw presa nelle Indie Occidentali, e propagata in Italia, V, 320, 323.

Mosè ha conosciuto per altro una doppia gonorrea ed una cura per salivazione. Ai tempi di Davidde presero gli Sciti una malattia femminile profanando il tempio di Venere, malattia ch'era estinta ai tempi d'Ippocrate, e si riprodusse dopo la scoperta dell'America, 324, 325, 326.

Malta, bitume nero e compatto come pece trasparente, che vale come unguento contro la peste, IV, 389.

Male di Aleppo, specie di rogna o di vajuolo che nun risparmia nè stranieri ne nazionali, V, 353.

Mammut, carnivoro più grande dell'elefante, presso cui non si comprende come altri viventi potessero sussistere, VI, 317, 318, 319.

Mangiatore di Cavallette, specie di tordo nella Terra degli Ottentotti, il quale va a sciami sterminati, e, malgrado ciò, non basta per distruggere quegl'insetti de' quali talora i campi, i monti, le valli, i fiumi sono coperti, III, 480, 481, 482.

Manna, prodetto di un arbusto spinoso del deserto, 250, 251, 439.

Monomotapa, sulla costa settentrionale dell'Africa, è un regno assai fruttifero da sui dipendono altri venticinque regni a noi sconosciuti, 491.

Marco Polo, scrittore di viaggi interno l'Asia e l'Africa Orientale, 381, 382.

Marocco, paese favorito dalla natura e maltrattato dalla sorte, ha dolce elima, varj fiumi irrigatori, molti serpi e grande immondizia nelle case, 424.

MARE. Sorgenti d'acqua dolce entro i golfi di Venezia, di Genova, e in altri mari, di cui gli antichi hanno approfittato, I, 166, 167.

Mar Bianco scoperto da Chancellor, I, 354, 355.

MAR BALTICO, una volta molto più esteso, mentre adesso i suoi banchi formano terra ferma, I, 334, nota, VI, 220, 233, 234 e seguenti.

Tra cent'anni si abbasserà ancora altri 43 pollici geometrici, e da qui ad un secolo sarà al livello col Mare del Nord, I, 341, 342.

Questo calcolo è però smentito dalle querce sott'acqua le quali non si discoprono come sarebbe di dovere, I, 343.

Il Mar Baltico è poco profondo, poco salato, e gela più frequentemente degli altri mari, 343, 344, ecc.

Le sue punte di ghiaccio offrono tutte le forme e figure, facendo pompa di stalattiti verditurchinicce, 345.

Altri animali non vi si trovano che i vitelli marini, i quali col loro fiato caldo forano il ghiaccio per uscirne, e quel foro rigelandosi poco dopo, li lascia in balía ai cacciatori, 346.

Canale artificiale che sbocca il Baltico nel gran Mare del Nord presso Danimarca, 347, 348.

Mar Caspio, lago il più grande dell'Asia, che ha un'origine comune col Mar Nero; ed entrambi hanno fatta irruzione nel Mediterraneo. Vi sono in esso delle Foche, e ve ne sono ancora in laghi d'acqua dolce, per lo che si conclude che gli stessi laghi d'acqua dolce siano fondi di mare, V, 207.

Sboccano nel Mar Caspio l'Ural, la Wolga, il Kur, ecc., ed il commercio che colla Persia hanno stabilito i Russi è considerabile, anzi potrebbero levare agl'Inglesi quello delle Indie Orientali, V, 179, 181, 183, VI, 274.

Mare Adriatico. Come siasi formato, II, 214, 215 e seguenti.

Gelò più volte in modo da potere andere a Venezia in carrozza, 215.

MARE ATLANTICO, situato tra l'Africa e l'Europa da un lato e fra l'America dall'altro, II, 198, 199 e seguenti.

Ambedue le sue Coste, cioè la Costa Orientale dell'America e l'Occidentale dell'Africa, corrono tanto paralelle come possono essere le sponde di un fiume, 278, 279.

Forma due Seni, il Messicano e il Mare dei Caraibi, ove le burrasche sono infernali, e l'acque sì limpida che vedonsi in tempo di calma i pesci e le testuggini a nuotare, 280.

I Fenici medesimi ed i Cartaginesi hanno forse visitato questo mare, il quale ai moderni è stato certamente aperto da Vasco da Gama. Essi solevano impiegarvi tre anni, lo che fa sospettare che Salomone mandasse alle Indie quando spediva le sue navi in Ophir, che ora non si

raccapezza ove potess' essere; e tre annì appunto anche le navi di Salomone v'impiegavano, II, 280, 281, 282.

Necheo, re d'Egitto, destino de' Fenici a navigare intorno all'Africa; e facendo vela pel Mar Rosso, dopo tre anni essi giunsero alle Colonne d'Ercole. Sataspe fu obbligato da Serse a fare l'istesso viaggio; e l'impossibilità da lui allegata di poter proseguire ben lungi dall'essere una sonsa ell'è una prova che Sataspe passo la linea ove trovo le insuperabili correnti che per due volte fecero tornare indietro auche Colombo, 183, 185.

Altre probabilità che i Cartaginesi, come pure i Greci sotto Filippo, sotto Alessandro, sotto Tolomeo, siano andati sino alle Indie, II, dalla p. 186 alla 300, III, 258, 261, 270, 286, 288, 290, 293, 295.

Mare de' Tuoni, delle Piogge e de' Temporali, vicino alle Isole dei Capo Verde, ove regna d'altronde calma perpetua. Colombo non potea andare innanzi, e la pece del vascello si liquefacea, V, 298.

Mare, causa di devastazioni, I, 329, 330, ecc., H, 212, 228, 230, 235, 236, 237, III, 121, 146, 147, 148, 167, 224.

Vedi attentamente al Tom. VI le p. 208, 209, 210, 211, 215, 217, 218.

Mare, causa d'interrimenti, I, 329, 334, nota, 341, 342, 343, II, 41, 211, 221, 228. Indi, dalla p. 261 alla 266, 274, 275, III, 114, 117, 119 e seguenti, 223; V, 39, 40, 41, 65, 146.

Pare che l'interrimento preponderi, e sempre paghi il mare tributo alla terra che ingrandisce da tutti i lati, VI, 201, 202, 210, 219, dalla p. 222 sino alla 260, 263, 341, 342. (Veggasi Cangiamenti alteranti la superficie della Terra, N.º IV.).

MARE GLACIALE MERIDIONALE, non chiuso come il Settentrionale, ma confinante da per tutto col grand Oceano. Egli non tocca che pochissime coste di poca considerazione, come sull'emisfero orientale la terra di Van-Diemen e altre isolette, e sull'emisfero occidentale tocca delle montagne coperte di eterna neve, II, 185, 186.

Ragioni per cui quest'emisfero sia più freddo del meridionale ed abbia ghiacci fluttuanti assai più copiosi, 187, 188, 190, 193.

Le balene, essendovi state meno disturbate, offrono una pesca più ricca che nel mare del

Kant, Manuale

Nord; e sopra le latitudini più alte del Mar del Sud si è preso un Macrocefalo del valore di sei mila scudi. I Pingoini vi sono oltremodo abbondanti, e questi sono uccelli meno uccelli che sia possibile, mancando quasi di ale, II, 95, 96.

Le Foche leonine formano uno de' pochi

generi che si pesca in questo mare, 197.

MAR GLACIALE SETTENTRIONALE formante un gran Mediterraneo dopo il Passo di Calais. Ivi le marèe e le innondazioni del Reno hanno convertito la provincia di Nordholland in un'isola, hanno moltiplicato i bassi fondi; e l'Issel non porta più vascelli d'alto bordo, I, 329.

Ne'porti della Frisia e di Overyessel oggi non possono stare che barche peschereccie; e per contrapposto l'isoletta Sudholland fu innondata con settantadue villaggi. Nacque all'imboccatura dell'Embs il Dallart; e trentatrè villaggi furono sommersi, I, 330, 331.

Sulle Coste della Danimarca l'isola di Nordstrand fu quasi inghiottita, e ora non ha che due piccioli emuntorj. Fra queste e la terraferma vi sono eccellenti banchi d'ostriche, e le belle conchiglie che si pescano formano un ramo di commercio, 331, 332. Vi sono centotrè specie di pesci tra grandi e piccoli, la cui pesca offre annualmente centomila scudi. Sulla Costa Settentrionale di Jutland trovansi aringhe, vitelli e porci marini, squali e balene. Sopra la punta meridionale della Norvegia il Mare Glaciale si allunga, poi si restringe, e dà alla Danimarca la chiave del Baltico, I, 332, 333.

Sono innumerevoli sulle Coste della Norvegia le piccole isolette, che offrono porti e parapetti eccellenti contro qualunque ostile attacco, 349.

La parte settentrionale del Mare Glaciale è gelata eternamente, e altre isole cognite non racchiude fuorchè Spitzbergen e la Nuova Zembla, 353.

Le montagne di ghiaccio consistono in pezzi gettati un sopra l'altro; e talora il navigatore vedesi circondato in tutte le parti da certe masse che le più piccole superano il suo vascello, II, 24, 25, 34.

L'urto de' banchi di ghiaccio cagiona un rumore sì forte che non s'intende la voce dei compagni, e arriva per sino ad accendere i legni fluttuanti, per cui or qua or là si vedono dei fuochi, 25, 26.

Liquefacendo il mare, l'estrema base delle montagne di ghiaccio, presto le fa crollare; e se così non fosse, in breve salirebbero al cielo,

II, 27.

Gli scherzi esibiti da que' ghiacci sono maravigliosi, e sbalordiscono e incantano i navigatori. Sino all' ottanta grado di latitudine offrono un quadro sempre variato e mobile, laddove regna al di la perpetua calma e morte, 28, 29, 30, 31.

Gli antichi conobbero il Mare Glaciale sotto il nome di Mare Cronium, Marimarusa, ecc.,

35, 36.

Seegli non portasse molto legname, l'Islanda, la Groenlandia, Kamtschatka, la Nuova Zembla sarebbero inabitabili perchè non producono piante di sorta. Cotesto legno è tenuto come prezioso oggetto, servendosene i Groenlandesi per fabbricare case, barche, armi, ecc.; ed abbruciando l'olio di pesce hanno lume, si riscaldano, e cuocono le loro vivande, 37, 38.

Egli proviene dalla Siberia e dalla Tartaria asiatica; e dopo lo Stretto di Devis rallentando la corrente non trovasi più legno fluttuante all'isola di Disco, e al di la di essa, 43, 44.

Porzione ne viene ancora dalla Costa Occidentale dell'America, 46, 47, 48.

Perchè il legno fluttuante monchi affatto nel Mare Glaciale meridionale, II, 193.

Il Mare Glaciale è il domicilio e il soggiorno di quasi tutti i pesci ove possono propagarsi senza inquietudine, giacche le balene e le foche non osano passare sotto quelle volte gelate, non trovandovi aria sufficiente per la loro respirazione, 164.

Mare di Biscaglia, primo gran seno del Mare Atlantico contro cui avvi la Costa di Labrador e l'isola di Terranuova, 205, 206, ecc.

Mare delle Indie, diviso dal gran Mare del Sud da una catena di montagne, 457, 458.

Mare Mediterraneo. Non è un seno antico e originario, ma conseguenza di una rottura fattasi dall'Oceano o dal Mar Nero, 216, 217, 222, 228, 237, 239.

Il fondo di questo mare pare vulcanico, e il mare medesimo una caldaja bollente, dalla p. 260, 269, 270.

Mar Grosso, chiamasi l'impeto più veemente di prima, che prendono da sè stessi i flutti dopo una burrasca, I, 200, 201.

MAR MORTO, immenso lago dell' Asia, ove si perdono il Giordano e altri fiumi senza avere sfogo alcuno. L'acqua di lui è salata; e

il sale che produce servendo alla preparazione di tutti i cibi la Palestina, se ne fa un commercio straordinario. Cotest'acqua è pesantissima, e l'uomo vi sta a galla. Quando il Giordano la fa traboccare, essa lascia ne fossi moltissimo sale; ed ecco l'unico compenso alla sterilità che porta, giacchè non nascono piante nè erbe dov'ella invade, ed avvicinata alle labbra produce dolore e gonfiezza. Avea dunque ragione Giuseppe Flavio di affermare che non alligna nè pesci nè ranocchie, nè alcun vivente; ma pochi storici hanno prurito di ciò verificare.

Il Mar Morto getta spessissimo dell'asfatide, di cui tutto il terreno circostante è pieno; e fonti di asfalto vi sono parimente nella parte superiore, che altre volte formava la valle ove eranvile cinque città già incendiate. Quell'asfalto forma la così detta Pece Giudaica, che si raccoglie in masse, grandi talora come navi. Non si può passare quel lago senza pericolo di bruciare, poichè al fondo rimane un focolare acceso, che esala colonne di vapore e di fumo, lo che uccide gli uccelli che volano all'intorno e porta malori ed etisia agli uomini, V, dalla p. 189 alla 200.

Mar Nero. Come il Mediterraneo è stato

prodotto anch'esso da una rottura, II, 233, 260 e seguenti.

MARE PACIFICO scoperto da Magellano pel mare più burrascoso, II, 521, 522 e seguenti.

Altri navigatori insigni di questo mare, 525, 526, 527, 528.

Imprese e conquiste fatte degli Spagnnoli, dai Portoghesi, degli Olandesi, dagl' Inglesi, ecc., e massimamente da Cook e de La Perouse nel Mare del Sud, della p. 529 alla 553.

Dovrebbesi chiamare Mare di Cook il Mare Pacifico dalla parte settentrion de sino all'Equatore, e mare di La Perouse la parte meridionale, 553.

Le punte meridionali della Nuova Olanda, della Nuova Zelanda e la maggior parte dell'Arcipelago Russo sono in quello stato di rozzezza colla quale uscirono forse dal caos primitivo, 556, 558, 559, 561, 562.

Una parte molto interessante delle isole del Mar Pacifico è circondata da banchi di corallo, i quali confinano sempre con un mare abbondante di pesci, 557.

Spesso queste isole di animale creazione sono abitate da uomini selvaggi così maliziosi

e perfidi da mettere in guardia qualunque navigatore, II, 561, 562, nota.

Molluschi e innumerevoli gregge di conchiglie, ostriche, mitili, came oltremodo voluminose, patelle, stelle marine, spugne, pantacrimite, tetidi, ricci di mare, vermi coperti e non coperti, tutto ciò, in incredibile quantità si trova nel Mar Pacifico, senza vedere per altro l'immensa varietà che un mare sì grande dovrebbe promettere, 564, 565.

Anche d'insetti acquatici egli offre pochi generi nuovi, ma da in vece de'granchi la cui grandezza spaventa, 565, 566. Egli è ricchissimo di testuggini e di pesci, fra i quali settantaquattro specie conosciute, e altre tutte nuove, 570, 571.

Contiene finalmente de' pesci velenosi, come gli Spari Pagri, i quali forse divengono nocivi per cibarsi di meduse. Velenose sono alcune specie di Tetrodon, e gl'isolani medesimi ne hanno ribrezzo, 571, 574, 577.

MAR ROSSO, prodotto da una rottura dell'Oceano, e chiamato dalla Bibbia Mar delle Canne. Egli offre la canna di bambù, ed è sì poco profondo da spiegare il passaggio degl' Israeliti, 460, 461. Perchè il flusso vi sia notabile più che altrove, II, 461.

Perchè sia poco navigabile, 462, 463.

I prodotti marini vi sono oltremodo abbondanti, come intere selve di coralli, di madrepore, di conchiglie, di crostacei d'ogni specie, eccettuata forse l'ostrica, 463, 464.

I manati vi moltiplicano prodigiosamente sotto la salvaguardia della superstizione, e seguono i bastimenti come i pesci cani, 464.

Mariotte ha fatto un calcolo sopra la quantità d'acqua che cade dal cielo; e spesi due terzi in svaporazione e in nutrizione de' vegetabili ne fa avanzare alla Senna più del bisogno.

Halley ha calcolata l'evaporazione del Mediterraneo, e computando pure quella degli altri mari, si conclude che la natura tiene l'acqua in perpetuo moto onde preservarla dalla putrefazione, IV, 351, 352, 357, 358.

Martinica, terra rovinata dai vulcani ove una montagna si è sprofondata e il Forte di S. Pietro si rovesciò, III, 548.

Melolonta, che come bruco sta quattro anni sottoterra e cagiona danno gravissimo, poi nell'anno sesto esce all'aria guastando le foglio degli alberi, e termina preparandosi il sepolero, VI, 497, nota.

Menfi, antica sede de' Faraoni nell'Egitto Medio, ove non lascia vedere che rovine, III, 387.

Menola, tra gli Spari il più rimarchevole e tra i più belli l'Orata, II, 390.

Mergus merganser, uccello a cui i Lapponesi rubano ogni anno più di sessanta uova, III, 180, 181.

Meridiani diversi, dove varia il mezzogiorno, e l'ombra de corpi indica più o meno alto il sole, I, 95, 96, 97.

Tavola rappresentante il mezzogiorno, ove più presto, ove più tardi, 100.

Merluzzi, affollati tra le dighe di corallo, il cui seno estremamente profondo offre l'acqua più fredda che possa darsi, I, 127.

Merluzzo, specie di baccalà, l'onos, o asino degli antichi, II, 150.

Mesopotamia, penisola tra l'Eufrate e il Tigri, due fiumi che altre volte avevano diversa imboccatura, che unironsi dopo la distruzione di Babilonia, III, 243, 244.

Messico, città più brillante dell'America settentrionale sotto la Zona Torrida, ma abbastanza rinfrescato dai venti di monti e di mare. L'argento vi è abbondantissimo, come la cocciniglia, l'indaco, la vaniglia, il cacao, la salsapariglia, la scialappa, il campeggio, ecc., III, 542, 543, 544.

Metalli che trovansi schietti e non mai mineralizzati: oro e platino, IV, 218.

Altri che trovansi nelle miniere senza mescolanze: argento, mercurio, rame, bismuto, antimonio, arsenico, tellurio, e talvolta anche il ferro, 218, 219, 220.

Tutti gli altri non sono mai in istato nativo e puro, 218.

Metalli, loro origine e natura, 211, 213, 214, 216, VI, 270, 271, 335, 350.

Meteorologia, scienza vana e ingannevole. (Veggasi Barometro), indi VI, 64, 65.

Microcosmo, polipo d'esterminata grandezza, II, 165, 170, 175, 181, 182.

Milo, isola consistente in lava e pietra pomice, III, 87, 88.

Millepore, coralli forati, di quattordici specie, ed abitati da meduse, II, 428.

Mingrelia, antica Colchide, ove trovaronsi tanti fagiani, III, 239.

Miniera di sal fossile in Transilvania che si

estende sotto terra come le catene delle montagne. Cavasi da essa annualmente più di un milione di quintali di sale, il quale co' suoi piani lisci attrae l'umidità e serve di ottimo igrometro, III, 153, 155.

Miniere di carbon fossile estese sottomare a immensa profondità. Si fanno girare delle ruote d'acciajo contro le pietre focaje per illuminarle, e queste scintille non accendono la pirite come farebbe qualunque lume acceso, IV, 118.

Miniere europee, le quali danno l'oro in Ungheria, l'argento in Germania, il rame e il ferro in Isvezia, lo stagno in Inghilterra, il piombo in Iscozia, III, 190, 191.

Miro specie di anguilla creduta il maschio della Morena, II, 358.

Mississipì, immenso fiume dell'America che tutt'a un tratto si restringe frammezzo alle montagne, e l'acqua n'è così compressa che lo sughero e il ferro vi galleggiano ugualmente, III, 526, 527.

In questo fiume si scaricano le acque di S. Antonio, il fiume S. Pietro, e l'Ohio, formando cascate notabilissime non meno per altezza che per massa di acque, V, 77, 78. Indi, 126.

MISURA delle principali montagne, IV, dalla p. 95 alla 101.

Inconvenienti a cui sono soggette le misure della livellazione insegnate dalla trigonometria, IV, 89, 90.

Incertezze sopra le misure prese co'barometri e termometri, 90, 91, 92.

Misura fondamentale, perpetua, invariabile, generale.

Inconvenienti di quelle ch'erano in uso, I, 41, 42, 43, 44.

Tentativi fatti dai Francesi. Ivi dalla p. 46 alla 52.

Misure della Terra prese dagli antichi, 36, 37, 38, 39, 40.

Mitili, che hanno filamenti di seta come le madreperle onde attaccarsi, e ve ne sono di venti specie, II, 490.

Modena, città che riposa sopra un lago profondo sotterraneo, e sotto di sè pare che abbia altre città successivamente sprofondate e ricoperte, IV, 351, 352, VI, 204.

Molucche, isole Nettuniche, impastate di sabbia e di conchigliacei, III, 120.

L'aria loro malsana fu resa balsamica dagli alberi delle droghe, V, 328.

Moldavia e Bessarabia, chiamate dai Romani le due Dacie, erano una volta fertilissime ed ora barbare ed incolte. Offrono per altro grande quantità di sal fossile, di mèle, di pecore, di porci e di cavalli selvatici, III, 157, 159, 161, 162.

Mongolia, Tartaria Cinese, che produce molta biada, rabarbaro e stagno, sebbene freddissima, 220, 221.

I Mogoli sono divisi in ventiquattro stirpe e quarantanove bandiere, e attualmente regnano sull'impero della Gina, 221, 362.

La prima generazione che nasce da un Russo con una Mogola è bellissima, e poi degenera nelle generazioni successive, VI, 441.

Monoculus poliphemus, granchio del Mare Pacifico con due occhi sul dorso assai vicini ad un terzo piccolissimo verso la fronte. Quasi sempre si trattiene sopra la femmina, II, 569.

MONTAGNE, rappresentanti un sistema simile all'organizzazione di una foglia, i cui raggi partono dal dorso siccome le montagne si staccano dai punti più elevati del globo, continuano in mare e sono sempre unite, IV, 4, 7.

Dal gran dorso della terra dell'Asia partono sette rami. Le montagne di Lyba formano ca-

tena con quelle della Svizzera, e di queste ultime abbiamo maggiore cognizione che delle altre, IV, 8, 9, 10.

Catena delle Alpi, e sue diramazioni, 10, 12. Catena delle Montagne che vanno ad unirsi ai Pirenei, 11.

Appennini concatenati colle Alpi marittime e queste colle Cozie, 12.

Montagne dello sconosciuto interno dell'A. frica, che s'incatenano cogli Atlanti, non divisi dalle montagne di Spagna che per una cavità prodotta dai vulcani. Esse fanno altre diramazioni, e legano tutte le sommità dell' Antico Mondo, come le Cordilliere legano quelle del Nuovo a guisa di rete che cuopra la terra, IV, 12, 13, 14.

In forza di queste unioni noi possiamo immaginare un equatore di montagne con i paralelli ed i meridiani, della qual cosa Buffon e Baurguel hanno cavate regole generali non troppo vere, 17, 18, 19, 20.

Le montagne non si ergono tutt'a un tratto, ma sono monti situati sopra alture più o meno elevate; e le Ande non superano le Alpi se non per essere sopra altissimo piedestallo, 21, 25.

I monti anteriori sono composti di pietre arenarie di recente formazione; sono bassi e sempre coperti di alberi, IV, 31.

I monti medi sono più alti senza sorpassare la linea della vegetazione e della neve; sono vulcanici, e fruttiferi per modo che quelli della Svizzera hanno i prati più belli, 23, 31.

I monti alti sono di granito sterile coperto di neve, 24.

I limiti della vegetazione non sono fissati dall'altezza assoluta delle montagne, ma dalla relativa; e sul Chimborasso veggonsi alberi oltre l'altezza di duemila e dugento tese, 32,33.

Anche la linea di neve non segue l'altezza delle montagne, ma piuttosto la loro geografica posizione, 34, 35, 35.

Questa linea pare alquanto discesa sulle montagne della Svizzera e del Tirolo, onde il clima altre volte vi era mono rigido, e vedonsi ghiacciaje formate dove stavano prati ridenti, 36, 37, 38, 64, 65

Danni e pericoli che s'incontrano d'intorno alle montagne, dalla p. 54 alla 59.

Staccansi grandi masse dalle montagne, e shiudendo fiumi producono allagazioni, e sprofondano città e paesi, 60.

Monti, paesi, villaggi sprofondati da sè stessi, IV, 61.

A Recoaro presso Vicenza si divisero le montagne, ed allargatosi il fiume Agno sorsero grand'alberi cola sepolti qualche secolo prima, 62, 63.

Nel discendere le piogge violenti per le montagne portan seco tanta terra da rovesciare e seppellire le case vicine, 63, 64.

## UTILITA' DELLE MONTAGNE.

- Sulla lorocima si dominano immense estensioni, superando qualunque telegrafo dell'arte.
- 2.º Formano colla loro varietà e coi magici giuochi della loce lo spettacolo più interessante e sublime della natura.
- 3.º I fiori e le piante, si medicinali che venefiche, hanno sulle montagne un'efficacia maggiore; e le carni, il latte, il mele riescono molto più saporiti, siccome gli uomini più vigorosi e longevi.
- 4.º Purificano l'aria, chiamano ad esse l'acqua, producendo sorgenti e fiumi, e ci riparano dai venti micidiali del Nord.
- 5.º Ricovrano camozze, stambecchi, galline alpestri, pernici bianche, farfalle, insetti, e sono la patria ancora de' metalli e de' cristalli.

Kant, Manuale

- 6.º Deposito de' più 'antichi monumenti, esaltano il nostro spirito e sublimano la nostra riconoscenza.
- 7.º Sono l'asilo della libertà; e i Mainotti sono ancora Spartani, come sono eroi gli Scozzesi e gli Svizzeri, IV, dalla p. 66 alla 78.

ALTRI FENOMENI OFFERTI DALLE MONTAGNE.

A. I raggi del sole vi appariscono bianchissimi, e veggonsi molti astri di più che non al piano, e le stelle cadenti non sembrano punto a noi più vicine.

B. Gli astri sembrano al monte più grandi, e vi nascono e vi tramontano più presto.

C. L'aria vi è troppo rara per riflettere la luce, e quindi il monte è più oscuro del piano. Le nubi ne riflettono di più; e quando, in vece di essere bianchissime, sono turchine, allora hanno troppo vapore e la pioggia è vicina.

D. Il corpo nostro non è abbastanza compresso sopra gli alti monti, e spiegasi l'eccessiva nostra stanchezza come l'emorragie, IV, 80, 81. Al contrario, l'aria è troppo condensata in fondo alle miniere, ed è impossibile il discendere oltre un settimo di miglio geografico. Il buco di Maupertuis sino al centro del Globo sarebbe stato progetto non meno sciocco che funesto, IV, 202, 203.

- E. Sulle grandi eminenze veggonsi i nembi ad infuriare sotto di noi, e al di sopra si hanno delle bianche nubi che terribilmente elettrizzano i viaggiatori.
- F. L'acqua sul monte bolle più presto, resta meno calda, e così pure la combustione vi è più lunga e più lenta.
- G. Sparando sui monti un'arma, il suono è più debole, ma giunto alla valle è altrettanto più gagliardo.
- H. Sul Tibet e sulle Cordilliere gli animali sventurati divengono talmente secchi da potersi conservare per degli anni, p. 87.
- I. L'aria secca promuove la traspirazione, e sopra i monti non vi sono animali grassi, e gli idropici dovrebbero guarire.
- K. I monti attraggono le nubi, e il piombino, vicino a Pitchinca, varia per otto secondi dalla linea verticale, IV, dalla p. 78 alla 88.

QUADRO SULL'ALTEZZA DELLE PRINCIPALI MONTAGNE DEL GLOBO, IV, dalla p. 95 alla 101.

MONTAGNE ORIGINARIE, formate di granito, che è anteriore ad ogni composizione.

Sopra di esse montagne non trovasi nè calce nè argilla, e perciò la cima loro avrà sovrastato sempre qualunque marina alluvione. Il granito discende nelle alte montagne più profondamente ancora che non s'innalza nelle originarie; anzi la terra non è che un circolo di granito, IV, 207, 208.

Lo scheletro di essa era formato quando il granito, ancora fluido, proruppe sopra il granito, e formò i monti schistosi, stratificati, i quali avevano una posizione orizzontale ed ora l'hanno inclinata e precipitata, 270, 349, 350.

Sopra questo granito il mare ha deposto a riprese successivi e irregolari tutti gli strati che ora vi troviamo; ma non già secondo il peso specifico della loro materia, mentre or si vede la più leggiera in fondo e la più perante a galla, e ora a viceversa, per cui il caos par la sola legge seguita in coteste stratificazioni, 346, 347.

Prospetto delle medesime osservate ad Amsterdam, sul Baltico, e altrove, 348, 349.

MONTAGNE A FILONI che seguono o giacciono sopra il granito, e sono una roccia composta di argilla, di talco, di sabbia, di mica, lavagna, petroselce, ecc. Esse sono il letto dei metalli i quali corrono in mille direzioni, s'in-

crocicchiano fra loro, o restano divisi da spaccature. Di rado vi restano spazi vôti, i quali, quando sono piccoli, contengono cristalli, la ganga, ed i cristalli più regolari, IV; 211, 213, 214.

Se i filoni contengono metalli nella loro forma pura diconsi nobili, e diconsi sardi se contengono altri metalli o semimetalli, nel qual caso trovansi sempre rinchiusi in una materia fina di quarzo o di spato calcare. Tanto gli uni che gli altri filoni si nobilitano quante volte vanno ad incontrarsi; e se un filone sardo vuole scomporre un filone nobile, sempre lo assale verso il lato dell'angolo ottuso, 215, 216.

Le pietre ed i metalli più preziosi sembrano rimasti all'Equatore, ed i più leggieri sono corsi ai Poli. Ma ciò è accaduto posteriormente alla consolidazione del globo, e sono un'elaborazione delle montagne o un edotto nato dal fuoco centrale o dalla fermentazione originaria e continuata della terra, 217.

Anche i vulcani sogliono allignare piuttosto verso le regioni montuose dell' Equatore sdegnando i poli; e la Prussia, l'Olanda, la Germania sanno poco o nulla di terremuoti, mentre ne sono perpetua vittima il Portogallo, la Spagna, l'Italia e il Perù, 334, 335.

MONTAGNE DI TERZA SPECIE, composte di pietra calcarea compatta, di grana fina, e capace talora di polimento. Esse non hanno indizio di corpi organizzati, di piante, di petrificazioni; e vanne distinte dalle montagne nate più tardi e formate di animali marini, IV, 221, 222.

Questa distinzione viene esclusa da Huton, il quale vuole anzi che le stesse montagne di granito siansi formate contemporaneamente alle calcaree, e che quelle di marmo calcareo siano testacei sfrantumati ed impastati, 225, 226.

Come l'argilla sembra essere una terra vegetabile indurita, così la calce verrebbe ad essere una terra d'animali marini, 352.

Sopra le Cordilliere medesime del Perù sonosi finalmente trovate a molta profondità delle
conchiglie petrificate, degli echini, delle madrepore: sulla cima delle Alpi gli ammassi di
creta, di calce e di marmo sono tutti impastati
di conchiglie; i monti di calce della Gozia Occidentale, i monti della Siria, della Cina, della
Siberia contengono petrificazioni animali, e
queste si trovano del pari alle maggiori profondità nelle miniere, come pure nella pietra
calcarea poco sotto la superficie terrestre, per

la qual cosa tutto il creato pare sortito dal seno di Tetide, VI, 277, 278, 279, 280, 281.

MONTAGNE NETTUNICHE, ammassi di piante, di lumache e di conchiglie, fondo di mare deposto sopra le montagne calcaree o a canto di esse. I loro strati non seguono veruna legge come i flutti, e contengono legno bituminoso, tòrba, sal fossile, petrolio, carbone, vitriuolo, allume, cobalto, piombo, ferro, rame, ecc., IV, 222, 223. (Veggasi Isole Nettuniche).

Montagne Saponarie, composte di strati di ghiaja gettati sopra un suolo di pietra calcarea, ove vi sono tronchi intieri di alberi petrificati, poche conchiglie e delle ossa di grandissimi animali, IV, 224, 225.

Montagne vulcaniche, il cui focolare sempre esiste sotto le montagne a filoni, e arrivate non sono mai a scomporre le montagne di granito, 227, 228 e seguenti. (Veggasi Isole di Origine Vulcanica.

Monte Nuovo o di cenere, alto duemila e quattrocento piedi, nato in una notte presso Napoli, 229.

Monti sassosi di Aderbah in Boemia, di strana figura, sembrando alcuni teste di morto, altri pani di zucchero, altri frati, pulpiti, ponti, ecc., alla qual figura hanno un nome corrispondente, IV, 26, 27.

Moorlander, pezzi di terra simili alle paludi nell'Holstein, e in Irlanda, ove i cadaveri si conservano incorrotti per de' secoli, V, 318, 310.

Morene, anguille di straordinaria fecondità, II, 357.

Ve ne sono di mangiabili, come pure di perfettamente rotonde e velenose, chiamate serpenti marini, 358, 359.

Il Mare delle Indie sembra il loro particolare demicilio, e vi si trova il Grongo, lungo trenta piedi, e fatalmente vi si trova la murena ophis, e la muraena serpens, 510.

Mortalità prodotta dalla putrefazione dell'acqua marina stagnante, I, 159.

Mosca di Franklin risorta dopo cent'anni, VI, 503.

Motacilla svevica, detta l'usignuolo del nord, III, 180.

Moto della Terra provato colle osservazioni celesti dichiarate apparenti, provato col pendulo alla Cayenna, e co' gravi, fatti cadere da somme altezze, I, dalla p. 54 alla 57.

Mozambique, Costa Settentrionale dell'Africa

ne' cui contorni i Portoghesi hanno degli stabilimenti, ove abbonda l'oro, l'avorio è le bestie da macello, III, 491, 492.

Mustone, pecora della Barbaria con corna pesanti dieci libbre, propagata in Grecia, in Corsica, in Sardegna, 377.

Mulli, pesci del Mediterraneo i più saporiti, II, 382, 383.

Mummia minerale, balsamo odoroso compatto che trovasi nella spaccatura delle montagne al piede del Caucaso, IV, 391.

Mummie preparate dai Quanchi trovatesopra Teneriffa, e appartenenti agli antichi Atlantidi, II, 201, 202, 203.

Murice porpora, chiocciola di cui contansi quindici specie.

Loro storia, loro differenza, loro uso presso gli antichi, ecc., II, dalla p. 400 alla 420.

Muritici petrificati de'quali è perduta la specie, VI, 303.

Muschio, animale del Tibet, che porta all'umbellico una vescica piena di muschio, III, 234.

Mya margaritifera, conchiglia alquanto simile alla madrepora, da cui parimente si estraggono perle, II, 467, 468.

## N

NANTUCKEL, isola sabbiosa formata dal mare e abitata dai Quaqueri, i quali ne hanno formato il deposito generale dell'America Settentrionale, III, 115, 117.

Nautilius, conchiglia simile ad una nave, divisa in più camere, ove abita l'animale e vi tiene provigione diraria, II, 494:

Navigatori che per i primi visitarono il Nuovo Mondo, II, 280, 281, III, 590.

Nebbie, precipitazioni sempre più calde dell'aria ove si fanno. Esse sono nubi o bassi vapori i quali non possono essere disciolti nell'aria, o che l'aria non può tenere per esserne
saturata. Le vescichette loro sono dotate di positiva elettricità, per cui si respingono e stanno
perciò lungamennte sui ghiacci perenni. Vi
sono delle nebbie secche che sembrano derivare dai vulcani, come la memorabile che copri
l'Europa nel 1783, VI, 79, 80, 82.

Nebbie memorabili, 81, 82, 85.

Nedscheld, striscia montuosa tra la Bassa e l'Arabia Felice abitata da Giudei liberi, III, 252.

Negri, Etiopi che vendonsi tuttora nell'Abissinia, e vendevansi sino dal tempo ove gli Arabi respinsero i Romani. Si taglia loro scroto e verga, si cuoprono di sabbia, e campano tutti quelli a cui non si chiude l'uretra, III, 368, nota, 462, 463, 464, V, 330, 331, VI, 428, 430, 436.

Il Negro assomiglia più alla scimia che all'uomo bianco; e ciò si appoggia a fondamenti fisiologici e anatomici, senza supporre che una scimia sia stata l'Eva loro, 439, 440.

Il feto de' Negri nasce bianco, ma all'umbilico vi si vede un anello nero, e in pochi giorni questo colore si fa universale, 441.

Neve, vescichette di vapore che formano punte di ghiaccio così fine da star pensili nell'aria sinchè la nube perde l'elettricità, ed esse cadono allora in forma di stellette. Le nubi di Neve sono meno elettrizzate delle nubi di pioggia; ma più sono elettriche più fine è la neve, ed ai poli sembra polvere, mentre se il freddo diminuisce, i fiocchi sono larghi. La neve è dotata di molta elasticità, serve per letame, riscalda i corpi, e conserva per de' secoli i cadaveri 111, 112, 113.

Nevi. Sino a qual limite si estendano sopra i monti, IV, 34.

Varietà della regione di Neve, VI, 39, 40, 41. Effetti de' banchi, delle valli, de' campi di Neve, dalla p. 42 alla 52.

Della caduta di Neve, dalla p. 53 alla 58. Danni e pericoli dalle Nevi recati, 59.

Nigua, insetto dell'America meridionale, che più piccolo della pulce depone le sue uova sotto le ugne de' piedi; e se non si estirpano, penetrano la carne sino alle ossa, V, 335, 336, nota.

Nigrizia, paese caldo e umido, incomodato dalle piogge tropiche. Gli abitanti sono Mauri, color di rame con occhi vivacissimi, che a forza di latte di camello ingrassano enormemente le loro donne, III, 449, 450, 451.

Vi sono altre venti nazioni negre tra Gambia e il Capo Palmas, le quali hanno lingua e usi diversi. Alcuni vivono di caccia, altre sono agricole, altre commercianti, e ve ne sono ancora che fabbricano stoffe, che lavorano da orefici e che hanno scuole per l'istruzione, III, 452, 453, 465. In questo paese il Senegal ed il Niger sono per la fertilità del suolo ciò che è il Nilo riguardo all'Egitto, e straripano anch'essi all'istess'epoca, V, 99.

NILO, derivante dalle più alte regioni, dalle

montagne della Luna, III, 364, 366, 399, 400, 401, IV, 13, V, 127.

Egli attraversa paludi e province. Sui confini di Gongas apre una catena di montagne formando una cateratta alta dugento ottanta piedi, indi prosegue, e fa la settima e l'ottava cascata, III, 402, 404.

Le pianure innondate dal Nilo sono assai fertili per biade, per frutti e per animali, come elefanti, leoni, tigri, pantere, jene, gazzelle e grandi ippopotami, 405.

Colla sua melma il Nilo si è chiuso sette bocche delle undici che avea, ed ha creato l' Egitto, il Delta, ecc., V, 39, 40, 41, VI, 206.

Egli ha molte cascate d'acqua, ma ora ne ha meno di quelle descritte dagli antichi, 85, 86.

Le innondazioni del Nilo seguono un ordine presso che immutabile, ed è fissato il giorno di tagliare il canale del Cairo con grande solennità.

Precede una nebbia a cui si attribuisce l'estinzione della peste, ma ciò avrà rapporto piuttosto col cangiamento del vento, V, 91, 92, nota.

Una volta desideravasi che le acque si alzassero otto braccia, ma ora venti sono poche, e ventiquattro troppe. Da Alessandro in poi la sua fanghiglia ha sollevato i campi ventuno

piedi, ma del pari si è ingombrata la sua imboccatura e le sue innondazioni divengono sempre più funeste. Il suo braccio verso Alessandria va otturandosi, e minaccia a quella capitale la sorte di Kanopo. Gli abitanti attivi suppliscono con irrigazioni artificiali, e ottengono l'abbondante frutto di tre o quattro seminagioni senza rompere le zolle e far molta fatica, V, 94, 95, 96, 97, 98.

Altri fiumi che straripano come il Nilo all'epoca medesima, e portano i medesimi vantaggi, III, 150, nota, V, 30, 99, 100, 101.

Perchè in Europa non si possano mettere a profitto le innondazioni, V, 102, 103, 104.

Ninfe di mare barbate ed imberbi, II, 362, 363.

Wisida, isola ricca, formante il cono di un volcano, III, 101.

Nitro, sale che in abbondanza sollevasi dal suolo e copre le case in Egitto, nell' Arabia, nella Palestina, mentre nella Sicilia, in Ungheria ed in Ispagna si unisce alla terra calcare. Gli antichi non conobbero ne Polvere, ne nitro, o sia il loro nitro fu l'alcali minerale causticum, il nostro natrum, V, 313, 314, 315.

Novergia, paese freddissimo, ove il sole non è visibile che per quattro ore, III, 181, 182 Egli è paese sanissimo ove gli uomini campano assai vecchi, V, 332. (Veggasi Thule).

Nubia, nella parte meridionale dell'Egitto, ha cavalli della maggior perfezione. Ell'è abitata da varie nazioni, ed ha deserti i più orribili, III, 396, 397.

Ha una repubblica, diversi regni e città, 398, 399

Nuotatori, o bravi marangoni, I, 131, 133, 134, 135.

Nuova Galles, stabilimento britannico presso la Baja di Hudson, ove i cavalli e le viti danno poco costrutto, e gli uomini vanno piuttosto tra i selvaggi che restare fra i coloni. Le pellicce, il cristallo di monte, il ferro, il piombo, sono i soli oggetti di commercio, III, 509, 510, 518.

Nuova Granada, alta posizione temperata quantunque sotto l'Equatore. L'oro vi si-trova allo scoperto ed in grossi pezzi, e vi si trova ancora il platino, 555, 556.

Lo scavo delle miniere ammazzava troppi individui che sopportare non potevano quell'aria sotterranea, e dachè se ne potea far senza, tal circostanza chiamò alla Nuova Granada la maggior popolazione, 558. L'aria vi è così umida che non può scriversi sulla carta colla matita, tutti i metalli si guastano, e la carne non dura un giorno, V, 305, 306.

Nuova Olanda, ultima terra uscita dal mare ove l'uomo è nello stato della sua primitiva rozzezza, II, 536, 537, 538, 539, 556, 557, 558, IH, 49, 50, 51.

Gli anfibj e gl'insetti sono ancor più incomodi che perniciosi, e gli uccelli vi hanno i più vaghi colori, 53.

Vi scarseggiano i mammiferi, e non vi s'incontrano che nottole, gatti, cani, viverre e didelfi, 54.

L'uomo vi si può considerare come appena creato; e dalla sua imperfezione si direbbe insuscettibile d'incivilimento, 60, 61.

La Nuova Olanda non è divisa dall'isola di Van-Diemen, da Sumatra, e da Iava se non da qualche braccio di mare, 508, 509, 510, (Veggasi Terra del Sud.)

Gli Olandesi scelsero nella loro nuova capitale il luogo più malsano che meglio assomigliasse ad Amsterdam V, 329, 330.

Le donne sterili e le meretrici più logore dell'Inghilterra vi tornano feconde, 404.

Nuova Scozia, paese importante per la costruzione di una flotta, e ricco inoltre di bestiame, di trementina, di ferro, di grano, di pesci, di pellicce, III, 521.

Nuova Zembla, mancante di legna e di arbusti, e scarsa di animali: In estate i Russi vi si portano per la caccia; e talora, sorpresi da un improvviso verno, sono obbligati a restarvi durante tutta la rigida stagione, I, 357, 358.

Vi si solleva una nebbia crassa e puzzolente, che proviene da pesci e da orsì putrefatti, e mercò sua perirono alcuni Russi colà stabiliti, V, 332.

Sono i Russi obbligati a trascinare le barche per terra se vogliono proseguire la navigazione, lo che s'incominciò sino dal sedicesimo secolo, I, 357, 358, 359, 360, III, 203.

Difficoltà, pericoli e morte incontrate dai Russi per trovare un mar libero o un passaggio al nord-est onde continuare la navigazione sul Mare Glaciale dallo stretto Waigatz aino alle Coste di America, I, dalla p. 361 alla 380.

Il navigare lungo le coste non ebbe migliori successi, sebbene Pages assicuri che la strada verso il Polo Artico o dalla Nuova Zembla in

Kant, Manuale

giù verso l'Est sia navigabile con grandi bastimenti, 392, 393.

Gli stabilimenti russi vanno sino alla terraferma di America, da dove riportano lontre, volpi bianche e nere, I, 406.

Le Coste Settentrionali e Occidentali di America sinora sono poco conosciute, e meno sappiamo del loro interno, 425, 426, 427, III, 511.

Alle isole Aleute hanno trovato i Russi che le abitazioni sono sotterranee alla maniera dei Trogloditi; che il vestiario degli abitanti è molto pulito; che co' tendini del vitello marino fabbricano de' fili finissimi e anche delle grosse funi; che i loro bastimenti di pelle sono affatto trasparenti, che i loro aghi sono ossa del gabbiano, ove, in vece di cruna, avvi un'intagliatura, e fanno i ricami più elaborati, I, 406, 407.

Il preteso fiume Cook è tra il Nord dell'America e la Baja d'Hudson, ed aprirà la comunicazione fra l'Oceano ed il Mare Pacifico, I, 409, 410, 445, 447, ecc.

La parte di America, che giace al di la del fiume Cook, forse appartiene al Mare del Nord, come pure vi appartiene l'altra parte che giace

al Nord-est del fiume degli Schiavi, I, 411, 412.

Passaggio dalla Baja d'Hudson nel Mare Glaciale Settentrionale, 415.

. Ultimo limite ove i ghiacci abbiano permesso a Cook d'avanzarsi verso al Nord-ovest dell'America, tanto sulla Costa Americana come sull'Asiatica, I, 415.

Tutta la regione dei Poli, quasi nella circonferenza di dieci gradi di latitudine, compone un immenso continente di ghiaccio ove non si può viaggiare neppure colle slitte, 457.

Nuvole, nebbie più alte per la somma elettricità che le solleva, per modo che comunicandola ad un monte precipitano un gran tratto. Nube estesissima che oscurò tutta Parigi in due periodi regolari, VI, 83, 84, 86.

Nye Oe, isola nata per un'irruzione vulcanica del 1783, III, 73.

Nymphaea Nelumbo, specie di noci marine cercate dagl'Indiani, credendo che le Deità compite rinascono in esse, III, 217.

O

OASE, luoghi assai fruttiferi ne' deserti, quasi isole in un mare sabbioso. Molte se ne rammemorano dagli antichi che servirono di esilio; e non si potea abbandonarle senza esporsi a perire di sete o di fame, III, 609, 610.

Ocella, anfibio americano grande come il coniglio, 35.

Ocello Lucano prova l'eternità del mondo, I, 6.

Oceano, mare che circonda la terra, quando il Mediterraneo n'è circondato, 121.

Ochostk, setto il 59.º grado di latitudine settentrionale e 145.º di longitudine orientale, è sì freddo che le biade non maturano. Gli abitanti si danno all'ubbriachezza e vivono quasi di pesce salamone. Ogni famiglia avrà dugento cani per tirare le slitte, ma nella primavera questi cani si mangiano tra loro o divorano i cavalli, III, 208, 210, 211.

Oepoli, primo ordine di pesci secondo Lin., di cui niuna specie manca al Mare delle Indie, II, 500.

Oftalmie, frequenti ne' paesi secchi ove la

cornea resta asciutta e l'occhio s'infiamma, come lo fa presso di noi durante le stagioni ventose, V, 308, 309.

OLANDA, terra elevata sulle acque a forza d'arte; e indi dal mare più volte sommersa, per la qual cosa il suolo è coperto di conchiglie, monete romane, antichità tedesche, e altre produzioni marine posteriori al diluvio, IV, 246, 247.

Intorno alle Coste d'Olanda presso Woerden trovansi sepolti de' pini, delle querce, degli abeti, ma tutti voltati colla cima al Sud-est come nel Luneburghese. Il flusso che li ha rovesciati sarà provenuto dal Nord-ovest; e siccome vi si trovano a canto delle monete romane, la catastrofe sarà recente, VI, 225, 226.

Nell'Olanda si perde il Reno, e bisogna incanalare le acque stagnanti col mezzo de' molini a vento, IV, 334, 335, V, 147, 190.

Il suolo è altamente coperto di erbe, de quali rendono moltissima umidità, ed esige quella pulizia senza di che presso gli Olandesi ogni cosa si guasterebbe, 306, 307, 329, 330.

Olio, calmante i flutti del mare accondo gli antichi, e confermato da moderne aperienze, I, 303, 304, 308.

Onde del mare osservanti un'aritmetica pro-

Ornitorynchus Aculeatus, animale che sta fra l'istrice ed il mangiaformiche, III, 59, 60.

Ornitorynchus Paradoxus, mammifero simile alla lontra, con becco di anatra, 56, 57.

Opalus lithoxilon, legno resinoso impietrito, VI, 310, 311.

OPHIR, forse situato sulla Costa dell' A-frica tra la Punta del Seno Arabico e lo Stretto di Gibilterra, dove Salomone mandava a prender l'oro, II, 280, 285. (Veggasi attentamente Mare Atlantico).

Orangutang, scimia che si trattiene sugli alberi, e per camminare si giova di un bastone, VI, 417, 455, 456, 457.

Orata, pesce il più bello tra gli Spari, II, 390.

Orca, specie di Delfino il doppio più grande, II, 318, 319.

Orcadi, isole vulcaniche, al numero di ventotto e di quaranta, secondo Plinio. La pioggia non vi cade a gocce, ma a precipizio, e l'inverno è mite, sebbene siano tra il 59.º ed il 60.º grado. Ivi le donne conservano la fecondità sino ai sessanta anni, V, 404.

Orenoko, fiume americano che ad epoca determinata cresce come il Nilo; e per le medesime piogge tropiche crescendo pure il grando Amazzone, entrambi formano un mare, che taluni hanno chiamato immenso Lago di Parima, V, 100, voi.

Oriku, avvoltojo africano con orecchi esteriori molto rilevati, III, 380.

Ormus, isola famosa per la pesca delle perle, 466, 468.

Oriceto, specie di topo americano, che ha in bocca de sacchi con cui porta a casa il suo nutrimento, III, 33.

Orologi di marina, I, 108, 109, 110.

Orso glaciale, molto più grosso dell'orso enropeo, II, 5o.

Orso marino, avente una pelle che serve a far pellicce, 56, 57.

Oser, villaggio nell'Arabia ove gli Ebrei avevano quattordici sinagoghe, e dodici furono abbattute dai Turchi, III, 252.

Ostracion, pesce che ha delle scalfiature scoperte, in luogo di fistole, per respirare. Trovasi esclusivamente nel gran mare tra l'Africa e l'America, e si divide in molte specie, 348, 349. Ostracion cubicus, avente forma di cubo e privo di spine, II, 349.

Ostracion gibbosus, pesce quadrato, proprio del Mare Indiano, 507.

Ve ne sono di altre specie, come il Pegaseus draconis, il Pegaseus volans, il Pegaseus natans. Il primo trovasi intorno ad Amboina, il secondo nel mare delle Indie, il terzo ha un becco a foggia di paletta, 509.

Ostrica, conca delle comuni, abitata da una tetide. Ove e come si pescano le migliori, 403, 406.

Ostrica Martello, ostrica propriamente detta, col guscio ruvido e gibboso, la quale cresce enormemente nel mare delle Indie, 489, 490.

Ostriche, conosciute e divise in cinquanta specie. Alcune hanno orecchie uniformi alla serratura come la Cappa Santa e l'Ostrica pleuronectes; altre l'hanno disuguale, chiamate pettini, o manto reale per la loro bellezza, 487, 488.

Ostriche le più eccellenti spedite in Germania, Svezia, Russia, ecc., I, 332.

Ottentotti, popolo di colore itterico, le cui donne hanno le ninfe in modo prolungate che sembrano avere un grembiale; anzi le più sel-

vatiche vi appendono delle pietre per allungarle di più, III, 483, 485, 486, 488.

Otomagui, barbari intorno all'Oronoko, che nutronsi di una terra argillosa, siccome gli abitanti della Nuova Calcedonia mangiano una quantità di serpentino verde, che non contiene un atomo di materia nutritiva, 21, 22

## P

PAESI ove non piove mai, nell'Egitto Superiore, nell'Arabia deserta, a Lima, a Guajaquil nel Perù, VI, 90.

Paesi ove piove quasi tutti i giorni, a Quito, a Terraferma, a Popayan, a S. Fè, 90, 179.

Palestina, terra sassosa e fruttifera, che non produce più gli antichi miracoli perche gli uomini non vi son più come già furo, III, 248, 249.

Palio, lago in Sicilia che bolle con violenza avendo delle aperture che gettano un'aria molto rarefatta, la quale in tempo di siccità respinge la sabbia circostante. Il suo fondo è di fanghiglia che sa di pece, e che accesa, si spegne difficilmente, V, 174, 175, 176.

Paludi Pontine, sepolero d'uomini e di da-

naro. Una colonia Spartana migliorò quelle regioni che sotto i Volsci divennero poscia i granaj di Roma. Riempite nuovamente di stagni vi si fece frammezzo la Via Appia.

\*\*Spese fatte da varj Imperatori e dai Papi successivi sino a Pio Sesto, V, 167, 169, 172.

Paludi tra Bologna, Ferrara e Ravenna, 173, 174.

Panama, ora abbandonata per l'aria umida e malsana, e serve solamente per la pesca di bellissime perle come le quarantatre isole vicine, III, 554.

Pantularia, isola della Sicilia formata di scorie e di lava, 88, 89.

Pappagallo, specie di sgombro del Mare Atlantico, 389.

Papiro, nuovamente scoperto da un Inglese presso Siracusa, 188.

Paradiscus, pesce del Mare Indiano, con processi simili alle dita più lunghi del pesce medesimo, II, 519.

Parafulmini: modo di formarli e di collocarli, VI, 126, 127.

Paraguay, reso celebre dai Gesuiti, ricca provincia che non ha miniere, ma dà in vece molta seta, cotone, indaco, zucchero, miele, cera, tabacco, bestiami, pellicce, ecc., III, 574.

Parradoxa, rana americana che conserva la coda auche dopo aver formate le gambe ed esser giunta alla totale sua grandezza, III, 35.

Pareli, e Paraseleni, una o molte immagini del sole o della luna, riflettute digli aghi di ghiaccio che trovansi nell'aria de' paesi freddi, VI, 174, 175.

PARIGI, tutta vôta al di sotto per fabbricare al di sopra. Le pietre adoprate sono piene di conchiglie, le quali ora non vivono fuorchò nel Mar Pacifico, 110, VI, 296.

Pastinaca, raja velenosa i di cui uncini servono agl'Indiani per frecce, II, 327, 328.

Patagonia o Magellonia, striscia di terra fredda e infruttifera, abitata da uomini alti e vigorosi, e ricca di cavalli, di vigogne, cocciniglia. cotone, miele e cera, III, 575.

Patelle, conchiglie aventi un guscio solo, che si attaccano alle rocce e sono quasi tutte mangiabili, ivi.

Se ne danno di trentasei specie, fra cui la Patella lacinosa, che in Olanda si paga trenta fiorini, II, 503.

Paviani, mammiferi che di notte in grande grege saccheggiano le vigne, VI, 463.

Pece Giudaica, asfalto che dal fondo del

Mar Morto si porta alla superficie e si raccoglie, V, 195.

Pecore della Moldavia e della Valacchia, III,

160, 161.

Pegaseus. (Veggasi Ostracion).

Peking, capitale della Gina, con due milioni di abitanti, ove niun Europeo poteva entrare, III, 346 e seg.

Usi e politica di cotesto paese, ivi, 355, 357, 358.

Peipus, lago lungo diciotto miglia che riceve settantadue fiumi, V, 145.

Penne negli uccelli comunicanti colle cellule della cute, e queste colle ossa delle spalle, colla gola e co polmoni, VI, 471.

Pentole gigantesche, fatte da pietre rotolate dal mare entro le caverne de monti, molto più alte adesso che il mare istesso, VI, 230, 231.

Perca montante o rampicante, pesce delle Indie, che passa in terra e monta sugli alberi, III, 302, 303.

Percae, numerosa specie che abita i fiumi, mentre la Perca marina e la Perca lucioperca vivono nel Mediterraneo, e altre specie si trovano in America, II, 391, 392.

Nel Mare delle Indie avvi la Perca Polymna,

la Cottoides, la Stigma, la Diagramma, e la Radula, II, 517.

Perle; ove siano le migliori, II, 464, 466, 468, III, 554, V, 183.

Si cavano dalle Madreperle, dalle Myae, dalle Came, dai Cardi, dalle Orecchie marine, e da diverse altre specie di ostriche, II, 497,498.

È prodigiosa la quantità di ostriche margaritifere sui banchi di melma della Baja di Bustard, II, 564.

Isole e paesi celebri per pescare le perle, II, 468, 469, 470, 474, 475, 477, 564.

Modo di fare questa pesca, modo di preparare le conchiglie; conseguenze che ne nascono, ecc., 471, 473, 478.

Se le perle procedano da malattia, e altre questioni sul loro colore, bontà, figura, ecc., 479, 480, 482, 484, ecc.

PERSIA, gran paese diviso in parte orientale e occidentale da un immenso deserto di sale il quale è circondato da montagne vulcaniche. Egli molto scarseggia in acqua, ma d'altronde ha regioni bellissime, ove pompeggiano tutti i frutti del mezzogiorno, e brillano le fabbriche di seta e di camellotti, III, 253, 254, 255.

Persone che han creduto di aver fatto il giro del globo, I, dalla p. 14 alla 19.

Peru', assai più decapitato di Quito per bellezze, per clima, e per tesori. Egli da per altro più argento che oro, da miniere ricchissime di mercurio, di stagno, di rame, da lana vigogna, il balsamo peruviano e la China, — Che cosa vi ha egli guadagnato la Spagna? III, 566, 667, 568.

PESCE Aquila, detto ancora pesce rospo o pesce ratto per la sua figura. Egli ha una tuberosità dentata e velenosa che se viene levata si può mangiare, II, 327.

Pesce angelo, specie di cane marino, 336.

Pesce balestra o becco marino, di cui se ne danno otto specie credute tutte velenose, 345, 346, ecc.

Pesce donnola, specie di cane marino capace di prendere e divorare un marinaro, 337, 338.

Pesce elefante, anguille con proboscide dell'isola di Ceylan, 511.

Pesce fabbro o S. Pietro, 375.

Pesce martello, o pesce bilancia, cane marino di analoga figura, 336.

Pesce museo, specie di Lofi o diavolo marino, 344.

Pesce Paletta o Fiburo, 337.

Pesce pavone, specie di Labro, che trovasi in Siria, 393.

Pesce prete, II, 365.

Pesce ragno, che si trova presso Genova e Roma, 365.

Pesce Sega, non più lungo di quindici piedi, e atto nonostante a sventrare una balena, II, 102, 103.

Pesce Spada, delfino appartenente alle balene, quantunque ne sia il maggiore nemico, 98.

Pesce tamburo, detto sole marino, 349,350. Pesce volante, 364.

Pesce volante, detto Gasteroceo delle Indie, 517.

Pesce volante piccolo e pesce volante, lungo sino a diciotto pollici, 381, 382.

Pesci volanti, simili alle aringhe, frequenti nel grand'Oceano, e che di rado passano il 40.º grado di latitudine, 519.

Altri pesci volanti a sciami, 394.

Pesci cani, o squali, 101.

Pesci divisi in cartilaginosi ed in spinosi. Respirano come gli animali aventi polmone, e gonfiano una vescica per innalzarsi sull'acqua e taluni ancora per volare. Hanno finissimo odorato e sorprendente udito. Sono estremamente prolifici, e cominciano a generare prima di es-

sere all'ottava parte del loro sviluppo; e di più hanno de'veri ermafroditi, VI, dalla p. 485 alla 490.

Pesci piatti, nuotanti sopra un fianco solo. Essi hanno ambedue gli occhi, ora sul lato destro, ora sul sinistro, lo che varia nella specie medesima, II, 153, 154.

L'Hippoglossus ha forza per rovesciare un battello, e tira seco al fondo l'aquila che caccia sopra di lui gli artigli, 155.

Dopo le aringhe e il baccalà egli offre la pesca più lucrosa, facendosi di esso il Rof e il Resskel, 155 156.

Il Pleuronectes cynoglossus chiamasi tale assomigliando alla pianta dell'istesso nome, 158.

Il Pleuronectes platessa pesante da quindici a sedici libbre: è mangiato fresco, ed è esportato secco in grande quantità, 159.

Il Pleuronectes flessus riempie le peschiere di molti Olandesi, ed affumicato viene spedito in ogni parte, 160.

Altri pesci piatti del Mare del Nord aventi gli occhi sulla parte sinistra.

- 1.º Il Rombo, detto pesce quadrato:
- 2.º Il Pleur asper maximus di figura ovale:

3.º Il Passerino, Pleuron. Passer, II, 161, 162.

Pesci soffiatori, 349.

Pesci spinosi, Diodon, creduti venefici da alcuni e mangiati da altri, 352.

Peste, malattia propria dell'Oriente, che da Costantinopoli si propaga in Siria, nell'Arabia, nell'Egitto Superiore, e altrove non isviluppasi che per infezione, V, 333, 334, VI, 43.

Questione se provenisse dall'Egitto Storia di alcune pesti presso gli Assiri e altre nazioni, V, 335, 336, 337, 342, 343.

Giova il gettare le merci appestate nell'acqua mentre a bruciarle si diffonde il contagio, V, 337, 338.

Gli apportatori di acquane vanno esenti, 339. Strani capricci che la peste manifesta, 340, 341.

Petrolio, materia più grossa e tenace della nasta, che trovasi a Piacenza, a Modena, in Guascogna, in Iscozia, in Isvezia, ecc., IV, 388, 389.

PETRIFICAZIONI animali, IV, dalla p. 172, alla 185, VI, 274, 275, 276, 289, 290, 291, 313, 314, 315.

Rarissime sono le petrificazioni di essa di Kant, Manuale 13.

uccelli, non perchè siano nati tardi, ma perchè volando fuggono le catastrofi, VI, 323.

Che fosse la provvidenza per l'uomo ciò che è il volo per gli uccelli? IV, 184, V, 222, VI, 328. Indi, 354.

Tra gl'insetti petrificati avvi il Tribolito, che è insetto di mare, la medusa, e l'entomolito uon alato, che trovasi in molti luoghi senz'essere numeroso in alcuno, 323, 324.

Petrificazioni di betulla, di noci, di spighe e di frutta.

Le petrificazioni di erbe sono rare, e molto più di fiori, VI, 311, 312, 313.

Petrificazioni di vegetabili sconosciuti, 309, 310.

Physeter tursio, pesce che ha una testa anche più grossa del Macrocefalo, 97, 98.

Pytozoa, vegetabili animali che propagansi mediante i germi ed i rami. Abitano ne' coralli, o sono animali infusori che vivono solamente di acqua, VI, 462.

Piani, malattia che si comunica per infezione, produce idropisia, non guarisce senz'arte, e non attacca mai due volte, 354, 355.

Piccolo Capriuolo della Guinea, senza corna con gambe piccolisime, III, 378, 465.

Pico de Thyde, vulcano ardente, fra i cuistrati di lava vi sono cristalli di zolfo i più belli che si conoscano, III, 86, 87.

Egliè il solo monte che non faccia catena; e sopra di lui vedesi il sole molte prima che nasca e molto dopo che è tramontato, IV, 5, 6, 362.

Il clima di Teneriffa viene riputato migliore di quello di Madera, ove gli etici inglesi vi vanno a guarire, 333, 334.

Pietra di Paragone, basalto di grana più fine, 250.

Pietra di Mosè, specie di pietre fetenti por tate ne' campi dalle innondazioni del Mar Morto. Suscettibili di politura, esse contengono spesso delle petrificazioni, e si usano perselciare i cortili; ina gli Arabi coll'abbruciarle in luogo di legna hanno insegnato che l'istessa cosa poteasi fare ancora della lavagna, V, 195, 196.

Pietre pomici. Al Capo di Buona Speranza galleggiano alla mattina sul mare, e servono di navi ai Negri, ma a mezzogiorno da sè stesse si sprofondano, II, 277.

Le cave considerabili di pietra pomice si hanno a Lipari, ove se ne fa gran commercio, sia per polire i cuoj, sia per lisciare le pergamene o per impedire la fermentazione del vino, IV, 254, 255.

Pilato, monte che ha una specie di cappello, detto per ciò dagli antichi pileato, ed è interamente composto di conchiglie, IV, 6, VI, 278.

Piloti, piccoli gadi, così chiamati perchè i cani marini seguono le loro orme, II, 333, 334. Indi 392.

Pingoini, uccelli del Mare Glaciale meridionale, che possono poco volare e non avrebbero potuto moltiplicarsi fuorche in quelle regioni quasi innaccessibili, 195, 196, 197.

Pinna marina, animale simile alla lumaca, avente fiocco d'aurea seta con cui si fabbricano sontuose stoffe. Avvene di più specie messe a contribuzione dagli antichi, 406, 407, 409.

Pipa, rana d'America, la pelle della quale è seminata di uova che fecondate dal maschio crescono, e dopo tre mesi diventando mature si staccano, III, 34.

Piscina mirabile di Baja, le cui mura hanno un intonaco di stalattite depostavi dalle asque, IV, 377.

Platino, metallo scoperto nel 1736, e gettato dagli Spagnuoli ne' fiumi perche non venissero falsificate le monete, III, 556, 557. Plica Polonica, altrevolte propria della Grantartaria, e ora sparsa in molti paesi, specialmente nella Polonia, ove gli ammalati stanno ai sani come tre a dieci.

che presenta, V., dalla p. 355 alla 360.

Piogge bollenti, provenienti da nubi sollevate da vulcani, VI, g.r.

Piogge di latte e di sangue, acqua piena d'insetti rossi microscopici. In altri casi si è trovato nelle piogge del cinabro disciolto, della materia minerale, della polvere fecondante dei fiori.

Vi sono delle acque stagnanti tinte dal musco acquatico rosso, o colorate dalla terra di bolo, o da una specie di argilla rosso-giallastra, o da una quantità di pulci rosso nuotanti, VI, dalla p. 97 alla 101. Piogge e nevi di vermi, di zanzare, d'insetti, VI, 102.

Piogge di vero zolfo sollevato dai vulcani e precipitato assieme coll'acque, 95, 96.

e nell'America, dopo qualche turbine, 103.

Piogge di sassi, l'originate da irruzioni vulcaniche e portate da bolidi. Esempi antichi e moderni. Per lo più queste pietre erano roventi, nere, bruciate, poco simili ai nostri fossili non contenenti de' principi comuni coi prodotti del Versuvio. Una massa di ferro pesante settant'una libbre non può esser fusa è sollevata alle nubi fuorche dai vulcani. Quando se ne trova un' altra di 30,000 libbre a Chaco, in un a pianura senza un sasso e senza una traccia di miniere di ferro, qual capriccio immaginare che l'abbiano costi portata? VI, dalla p. 103 alla 110,144, 152, 153, 154, 156.

Piogge Tropiche nell'Abissinia, nell'Arabia, nella Nigrizia alle Indie, sul Malabar, sull'isola di Ceylan, e in generale in quelle regioni ove, come il Nilo, i fiumi sogliono periodicamente straripare, III, 150, 297, 298, 299, 349, 399, 400, 554, 555, IV, 13, V, 30, 99, 100, 101, VI, 58, 59, 177, 178.

Il gran Tamala fa che una parte dell'Abissinia soffra per sei mesi le piogge tropiche, è l'altra parte ne sia serena, come precisamente fanno le Gates relativamente alle Coste di Coromandel.

PIOGGIA, effetto dell'elettricità comunicata o perduta dalle nubir La grossezza delle gocce è proporzionata all'elettricità medesima come presso di noi si vede in occasione di temporali, mentre alla Zona Torrida hanno sempre un pollice di diametro.

Misura dell'acqua caduta annualmente nei vari paesi, VI, dalla p. 87 alla 90.

Pioggia di cera veduta a Konigsberg, 101,

Pioggia di frumento consistente in semi e nodetti di calcedonia e di berberi, 102.

Pioggia sulfurea vegetabile, prodotta dal passaggio di una tromba marina sopra selve di pini e di faggi, 93, 94.

Pneuronectes trychodactylus, sgombro colorito presso Amboina, II, 515.

Po, fiume che va al mare portandogli ogni ora 200,000 tese cubiche di acqua, 271.

Una volta per recarsi da Aquileja a Bologna dovevasi fare gran giro alla diritta, perchè l'Adige e il Po non avevano formato ancora il letto che Marco Scauro regolò; e le terre guadagnate in tal modo chiamaronsi Polesine di Rovigo, il granajo del Veneziano, VI, 257.

Poli della terra assegnati dalle stelle, I, 58, 59.

Hanno sei mesi di notte perpetua e sei di luce, 60.

L'ombra vi è circolare perchè il sole gira intorno al polo come vi girano le stelle, I, 79.

Polinemi, pesci dell'Atlantico, che hanno dei, processi liberi alquanto simili alle dita, II, 395.

Polipi, corpi rotondi, chiusi in un sacco senz'alcun'ala, niun osso calcare o cretoso, aventi otto braccia e suscettibili di acquistare molta grandezza e molta forza, dalla p. 167 alla 182.

Polistoria, scienza dominante nel secolo decimo sesto e settimo, I, xiii.

Polpo, seppia che lucica di notte, II, 397.

Pomi di terra, assai migliori della segale per fare acquavite, IV, 70.

Pompejano o Pompei, villaggio sepolto dal Vesuvio, e particolarità che ora vi si ammirano,

274, 275, 279.

PONTI NATURALI. Il lago di Cirkistz ha degli sfoghi sotterranei, e con uno si getta in un grand'antro di rocce, il quale forma un alto ponte portante due chiese ed una casa, V, 51, 52.

Ponte più ardito è quello di Veja, formato con un arco di cento quattordici piedi, le cui basi hanno l'altezza di ottantasei e la grossezza di venti, V, 52.

Il fiume Ceder-Creek nella Virginia siscavo un antro immenso nelle rocce, e gli avanzi di quest'antro formano il ponte più magnifico che fantasia possa immaginare, V, 53, 54.

Porco cervo, III, 378.

Porco del Gapo Verde più temuto del leone, ivi.

Porco marino, specie di delfino più piccolo, II, 318.

Porcellana cinese, ove il granito e l'ingrediente principale, IV, 207.

Porcellane, conchiglie che sembrano uovi tagliati pel lungo, e belli e splendenti come la porcellana cinese. Ve ne sono di ventiquattro specie, fra le quali molte rare ed altre che spendonsi come moneta sonante, II, 496, 497, 498, 499.

Porta Caspia, strettissimo passaggio aperto dai Persiani frammezzo allerocce, e lungo otto miglia, III, 254.

Porto Bello, altre volte generale deposito de' tesori del Chilì e del Perù. Rare volte per altro partivasi da esso senza lasciarvi due terzi dell'equipaggio; ed i cavalli medesimi, le galline e gli altri animali costì portati dall' Europa non razzano più, e vi periscono, 552, 553, 554.

Porpora. (Veggasi Murice).

Primavera eterna che la terra aspetta fra 198,000 anni, I, 61.

Profondità de' mari, I, 141, 142, 144, 146,

148, 149.

Prororoca, rapidissimo rigonfiamento dell'acqua durante il flusso del mare, che fa strepito orrendo, e viene attribuito a delle caverne presso il fiume Amazzone, 222, 223.

Proteus aequinus, animale enimmatico alquanto simile alla lucertola, V, 158, 159.

Prussia, fondo del Mar Baltico ove ha lasciato e sussistono ancora 1037 laghi, 146.

Puma, specie di leone americano che osa attaccare soltanto i piccoli animali, III, 31.

Punti di Solstizio, I, 68.

## Q

QUAGLIE degl'Israeliti, pesti volanti, II, 364, 394, 464, 494, 519. Lea man es martini, Quanchi, abitanti più antichi delle Isole Americane, di cui non esiste più la razza, perche distrutti dalla Spagnuola Inquisizione, 102, 103.

la più alta del mondo, quella fra le terre spagnuole la più popolata e la più ricca di manifatture e di mercii preziose, II, 103.

Dopo il terremuoto del 1797 divenne troppo freddo ed è ancora troppo nuvoloso, ma ciò malgrado, gli abitanti sono allegri è voluttuosi, III, 559, 560, 561

Ivi regnano perpetui equinozi, e nel corso dell'anno non nascono cangiamenti sensibili, per modo che la primaveranè eterna e i campi verdeggiano sempre co' più bei fiori, isi

Mondo non si conoscono a Quito neppur di nome; ma sono in vece i temporali ed i terremuoti che avvelenano quel beato soggiorno, V. 335, 336, 337.

A good fruit Lar in one was a stage of the

# R

| RACHITIDE, malattia non condiciuta in In-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ghilterra se non nel r600, e osservata poscia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| in Olanda, in Brancia ed altrove, V. 3r r,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.12. q 2.554 . h j = 20 Hon her de, 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rana arborea, mancante nelle acque d' In-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ghilterra, V, 221.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rana! pescatrice, diavolo corneo, If, 343,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 344. I will a state of the stat |
| Ratto di Faragne, viverra qurita, animale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| della Barbaria e della Nubia, III, 376.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rasenna, luogo sanissimo, che tuttora sarebbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rovinato dalle paludi se due fiumi non ne por-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| tassero via l'acqua putrida, V, 317, 318.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Strabone descrive questo paese come descri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| verebbe Venezia; e mentre colla mayigazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| essa riuniva al suo porto da Grecia e Roma, ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| è una palude distante dal mare molte miglia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VI, atti atales la que se mener en en en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rasojo, pesce del Mediterraneo, così chiamato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| per la sua figura, II, 374.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - RAZZA, animale poco simile ai pesci, e col-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| locato però tra gli anfibi, II, 322.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| La Razza liscia appartiene al Maredel Nord,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| quantunque si trovi ancora nell'Atlantico, ivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

rado in quello del Nord, II, 326.

ed ha sui fianchi due grandi macchie che seme brano specchi, 326, 327.

Tutte queste Razze hannos denti ottusi; ma nelle seguenti sono acuti:

Razza chiodata, della cui pelle alle Indie Orientali si fanno bellissimi grembiali, 328.

Alfre Razze di genere intermedio, 330, 331.

"Remore, non più lunghe di quattro piedi. Ben lungi dull'arrestare un bastimento per la loro forza lo arrestano pel loro numero, 371.

La Remora minore, lunga tre piedi, si trova particolarmente nel Mare delle Indie, 5.12.

RENO, fiume che ri eve seicento cinquanta fiumi. Arrenatosi nel suo braccio più lungo obbligò a fare un canale, di cui egli ha fatto poi senza, trovando da se una strada più breve, ivi.

Altre notizio sopra il Reno, V, 41, 42, 43,

Progetto di emettere il Reno di Bologna nel Po. Storia del Cavo Benedettino, ecc., 173, 174.

Repubblica dell'America Settentrionale, modello delle confederazioni che onorano e fanno mirabilmente prosperare l'umanità, 325 e seguenti. Giò che vi ha di strano si è che nell'istessa giornata la temperatura va è tornaliagli estremia più volte: ma del resto tutte le piante di Europa vi moltiplicano regregiamente, anzialsogliono nobilitare d'assai; e; tranne i metallit nobili, d'ogni altra cosa abbonda, 529, 220 de

Nella Pensilvania l'aria è piacevole, frodda,: sana; e produce tutto ciò che appartiene ai bisogni ed ai piaceri della vita della vi

In Filadelfia, capitale di tutta la Repubblica, vi sono moltissimi abitanti, un' università e molti artisti specialmente tedeschi.

La Virginia è la provincia più bella e spaziosa del mondo, III, 533, 534, 535:

Con queste tre province altre tredici sonosi congregate, emolte più eguiranno le orme loro, in giustificazione del saggio governo che le anima e le dirige, 531, 532, 536.

Respirazione sviluppante il calor animale per la fissazione del gas ossigeno nel sangue, V, 408, 409, 411, 415, 440, 444.

Riccio di mare, mollusco che forma il passaggio da quelli che non sono coperti agli altri che hanno un vero guscio, II, 399.

Ricomposizione dell'acqua, V, 436, 437.

Rinoceronte con due corna alla Terra deglis Ottentoti, III, 479.

Esso trovasi ancora in altri luoghi dell'A-frica, e si vede quanto torto avessero i pedanti di criticare Marziale quando disse: Namque gravem gemino cornu sic extulit ursum, III, 378.

Rivificazioni delle calci metalliche, V, 435, 436, VI, 335, 336.

Rivoluzioni sosserte dal Globo, per cui il sondo del mare si rese abitabile e il suolo abitato divenne sondo. (Veggasi Mare: Causa di devastazioni e d'interrimenti. Veggasi Terra e Catastrosi da essa provate).

RODANO, fiume veementissimo che ha corrose le rocce più dure, si è aperto un passaggio in esse, per cui rimane nascosto un lungo
tratto e poi ricomparisce, 47, 48, 49.

L'acqua sua è limpidissima, avendo deposto la sua melma in qualche lago, ma s'intorbida di nuovo appena si unisce coll'Erve, 55, 56.

Quando quest'Erve regurgita d'acqua, egli arresta il corso del Rodano o lo fa tornare nel Lago di Ginevra, e si sono vedute le ruote dei molini a girare al rovescio. Talora un forte vento di Sud-ovest ha respinto il Rodano in modo che passavasi a piedi asciutti, e tali fenomeni sonosi veduti anche in altri fiumi, V, 60, 61.

Terribile è l'arresto del fiume Motola, perchè il Mar Baltico, essendo inquieto, respigne il Wettersee dove quello nasce, V, 62.

Rondini, di due qualità, le une, che intirizzite s'immergono nell'acqua durante l'inverno, altre che passano il mare, e furono riconosciute al Senegal, VI, 473, 474.

Rotifero, verme che solfre qualunque caldo o freddo, e risorge appena è bagnato, 501, 505.

Rotondità della Terra, I, dalla p. 8 alla 21.

RUGIADA, meteora che non cade ma si stacca dall'umido sussistente nell'aria. Essa contiene delle particelle che talora tingono, talora corrodono il vetro, talora furono grasse, talvolta fetenti, ecc. L'aria non solo discioglie l'acqua, ma attrae eziandio seco lei ciò che le è a contatto, come uova d'insetti, vermi e simili, V, 315, VI, 70, 71, 74

Stretto rapporto tra la rugiada e l'elettricità, senza di che non cade, 75, 76.

La rugiada sulle piante è mescolata colla traspirazione delle medesime, e la così detta melata è una traspirazione morbosa che produce macchie rosse sulle foglie, arresta il corso degli umori, i quali degenerando coprono il

209

formento, i cavoli, i piselli d'insetti microscopici, VI, 76, 77.

Rupes Picarum, monti in Westfalia composti di diverse rocce selciose, la cui situazione è bizzarrissima e quasi miracolosa, IV, 27, 28.

Rustern, mormorio particolare che il Weser e l'Elba fanno alla loro imboccatura durante il riflusso, V, 58, 59.

#### S

SALAMONE, pesce che nell'inverno sta in mare e all'estate ne'fiumi, V, 221.

Samarcad, città forte e popolata dell'Asia Superiore ove risiede un'università maomettana ed un'eccellente fabbrica di carta di seta, III, 219.

Samiel, vento sopraccarico d'elettricità che dura un quarto d'ora, ma distrugge eserciti come il fulmine. Le bestie lo presentono, e nascondono la testa nella sabbia, l'atmosfera si fa rossa, e un odor di zolfo, un sibilo atterrisce i mortali. VI, 42, 43.

Salmasio conoscitore di lingue e non di mondo, I, xiii.

Salmi arctici, chiamati aringhe groenlandesi, Kant, Manuale 14

petrificati presso Zuckertopt, e che trovansi anche vivi nelle acque vicine, VI, 294, 295.

Salsedine dell'acqua del mure, I, 154, 155, 156, 150.

Processi naturali e artificiali per estrarne il sale, 157, 158.

Proporzione diversa di sale ch'ella contiene ne' mari diversi e a diversa profondità nel mare medesimo, 162, 163, 164, 343.

Analisi dell'acqua marina contenente sal comune, magnesia e gesso, 170.

Salsedine costituita unicamente dal principio igneo, quello che costituisce ancora l'acidità; e non essendo egli sufficiente nell'acqua ne avviene che questa non è acida malgrado le ottantacinque parti di ossigeno sopra quindici di base da cui è costituita, V, 446, 447.

San Cristoforo, pianura dell'America che finisce in una spelonca di zolfo, la quale esala vapori e fa bollire le così dette caldaje del Diavolo, III, 549.

Sanguinerola, pesce nelle acque della Slesia di ottimo sapore e di brillantissimi colori, V, 223, 224.

Sant'Elena, isola distrutta, e per così dire, vetrificata dai vulcani, III, 104.

Santa Fe', pianura che una volta deve esser stata un gran lago. Tuttora ella è più alta di Quito, ed ha una cascata d'acqua la più insigne che si conosca. Basta dire che dove comincia vi gela tutte le notti, e dove termina avvi un caldo notabile.

L'efficacia del sole solleva troppe nubi per cui a Santa Fe' i giorni sono torbidi e oscuri, ma le notti sono serene e brillanti; anzi, passa il proverbio che ivi piova sei mesi prima di S. Giovanni e sei mesi dopo, V, 65, 66,68,304.

La soverchia sua elevazione fa sì che non allignino pesci nelle sue acque, ma in distanza di venti miglia avvi il laghetto Chiquinquira che n'è ricchissimo, 206, 207.

Santa Lucia, ha un suolo talmente caldo che i piedi se ne risentono, ed ha ventidue gran bacini d'acqua che bollono perpetuamente, III, 549, 550.

Saugur, montagna circondata da monti più alti e resa valle ove gli uomini soffrono nausea e vertigini, e le bestie somma prostrazione di forze, IV, 73, 74.

Scandaglio per misurare le profondità dei mari, I, 128, 129.

Scheletri di animali enormemente grandi di

cui ora non veggonsi più gli originali, VI, 298, 299, 300.

Sciene, pesci di color dell'ombra, chiamati Ombrine, e saporitissimi a Genova, II, 377, 378.

Scilla, vortice presso lo Stretto di Messina che non fuggesi senza cadere nelle Cariddi, 209, 211.

SCIMIE, quanto siano dall'uomo differenti, VI, 456, 457.

Scymia Troglodytes, nomo salvatico africano, grande come un ragazzo di dieci anni, 454, 455.

Satyrus, uomo salvatico delle Indie Orientali, incapace di camminare diritto e di loquela, 455.

Scymia pigmeus, detta Orangutang, 456.

Gibbon o Calobock, scimia che ha il volto più umano di tutte, e si trova alle Molucche, 456.

Differenze che lasciano l'organizzazione della scimia molto al di sotto della nostra. Spediscono pur esse avanguardie e avvertono con gridi in caso di pericolo, 456, 457.

Scimie colla coda e senza, 463.

Scimpanse o Pongo, scimia africana più somigliante all'uomo, III, 187, 188. Scirocco, vento che proviene da caldi deserti e illanguidisce tutta la natura. A Palermo fa ascendere il termometro F. dai settantadue ai cento dodici gradi, ma presto le colonne fredde dell'aria superiore precipitano, e sembra allora alle prostrate fibre di sentir freddo quando cala agli ottantadue gradi, VI, 34, 35, 36.

Scoglj di mare, I, 128, 129.

Scorbuto, ignoto agli antichi perchè i loro marinari non andavano mai nelle regioni settentrionali, restando privi di carni fresche e obbligati a non rinovare l'aria delle stanze.

Preservativi usati da Cook, V, 326, 329, 331.

Scorpaena horrida, pesce de giugulari appartenente al Mare Indiano, II, 513.

Scorpene o Scrofani, pesci del Mediterraneo paragonabili ai porci, 374.

Segni dello Zodiaco, I, 63.

Due mila anni sono il Sole non trovavasi nella state ove si trova adesso, e così si dica nelle altre stagioni, 64, 65. (Veggasi Climi cangiati).

Ne' dodici figlj di Giacobbe e in Dina trovasi la denominazione dello Zodiaco. Ivi, nota-

Senegal, paese umidissimo e malsano ove si

trova un eccellente correttivo nella gomma rabica coltivata dagli stessi Mauri del Monte Sinai ivi stabiliti, III, 433, 434, 435, 436, V, 324, 325.

Senegambia, terra costale tra il gran deserto dell'Africa e la Guinea, confinante col Sene gal colla Nigrizia, col Capo Verde, ecc. Essa pure ha delle regioni deserte, ma nelle fruttifere offre riso, miglio, pepe, ananassi, gomma, mastice, cassia, ambra, zibetto, vino di palma, e idromele inebriantissimo, 439, 440, 441, V, 323.

Segretario, specie di Aquila nella Terra degli Ottentotti, 479.

Seno Persiano, detto Golfo di Bassora, quello che offre le più belle perle del mondo, II, 464, 465, ecc., V, 183.

Una volta si estendea sino alla città d'Hire, ma oggi si è considerabilmente allontanato restringendosi VI, 253.

Seno Tuonante, sul lago di Huron, che da lampi e tuoni straordinari in una regione ove non sogliono esservi mai temporali, V, 139, 140.

Seppia, di cui vi sono cinque specie, e la più notabili sono il polpo e la seppia offici-

nale, la quale se getta un osso pare una schiuma, II, 397.

Serpe Marino, più lungo di un albero da vascello. Sua descrizione alquanto favolosa. Gli storioni vanno uno dietro l'altro così da vicino che la loro continuazione può aver dato motivo al racconto dello smisurato verme marino, 182, 183, 184.

Serpente a sonagli avente una vescica cornea col suono della quale incanta, adormenta gli scojattoli e li divora, III, 37, 38.

Serpulae, conchiglie da un guscio solo non ritorto, divise in cinque generi, II, 503.

Serpule, conchiglie classificate in sedici specie, fra cui alcune piccole come semi di cavolo, ed altre pesanti venti libbre, 404.

Sertularie, tronchi articolati e filamentosi formati dai polipi, ma non calcarei, 445, 446.

Seta, sua storia, suo prodotto in Italia, III, 187, 188.

Sete estinta dai marinari col porsi de panni bassati indosso, I, 172.

Shingalla, popolo nero cacciato dagli Abissinj come bestie selvatiche, III, 411.

Shetland, quarantasei isole maggiori e quaranta minori, che servono solamente a pascolare

bestiame. Nella giornata più lunga il sole tramonta solamente per tre ore, e in queste tre ore lascia tanta luce ancora da poter leggere, III, 77.

Schwimmbruch, isola galleggiante nella Prussia Orientale, e poscia divisusi in tre piccole isole, 130, 131.

Sgumbro, pesce viaggistore, di una carne grassa e nauseosa che scaccia le aringhe, II, 162, 164.

Nel Mare delle Indie abbonda per altro una specie di sgombro di carne ressa saporitissima, 5.5.

Questi pesci voracissimi vanno in estate dal Nord verso Spagna e nel Mediterraneo; e se ne veggono di più specie, fra le quali la palamita, il tonno, lo sgombro turchino, ecc., 384, 386, 388.

SIAM, paese grande come la Francia, che produrrebbe d'egni cosa, ma è reso infelice pei diamanti, pe zassiri, per le agate, pel piombo, per lo stagno di cui un despota sa commercio. Quivi il siume Menam straripa quando germoglia il riso, e ritirasi quando matura; e sin dove egli influisce tutto è ridente e scuttifero, V, 99, 100.

Avvi molto calore nell'aria soverchiamente

secca, per cui non audando gli abitanti, sono inquieti e soggetti alle oftalmie, V, 309.

Siberia Asiatica con sei vulcani, III, 205, 207, 208, IV, 297.

Siberia Europea, quasi disabitata e incolta, ove si combinano i due estremi del caldo e di un freddo capace a congelare il mercurio, III, 183, 184.

Nelle steppe della Siberia Meridionale la rugiada contiene delle parti salate, V, 315.

Sicilia, divisa dall'Italia per un terremuoto, II, 212, 213.

Silurus Electricus, pesce mangiabile che abita i fiumi del Senegal, il Nilo e altri fiumi d'Africa, V, 225.

Silurus Glanis, il gigante d'acqua dolce, lango più di nove braccia, e prese le ossa sue per ossa umane, V, 222, VI. 195.

Sirene, donne marine, II, 298, 299, 300, ecc. Colombo le ha riconosciute per Foche, chiamate dai Groenlandesi pesce bianco, 309, 310, 315.

Siria, celebre pe'suoi cedri, ha solamente quaranta giorni d'inverno ed un estate inco-modissimo, ha molte cavallette che vi si mangiano come cibo squisito, e mostra ancora le rovine dell'antica Eliopoli, III, 247.

Siwah, popolata città nel regno di Tripoli, piena di sorgenti d'acqua dolce e salata, che sono quelle istesse descritte da Erodoto. Dai monumenti antichi pare che siano quivi le isole di Giove Ammone, III, 416, 417.

Attraversando molto deserto si arriva alle montagne bianche e nere dell'Africa, indi a Temissa, poi a Fezzan, che conta cent'una città e villaggi. Vivono quasi tutti gli abitanti col prodotto delle Caravane, e con quello dei datteri, 418, 419, 420.

Solano, vento meridionale nella Spagna, che assomiglia allo scirocco, ed eccita straordina-riamente alla volutta, VI, 44.

Sole veduto e prima e dopo che sorpassa l'orizzonte, I, 74, 75, nota.

Solitudini rese tali per umani capricci, e fertili d'altronde, e capaci d'immensa populazione, III, 595, 596.

Sorgente di Fontestorbe in Linguadoca, che per trentasei minuti corre, e per trentadue o mezzo riposa, IV, 359.

Sorgente di vapore bituminoso nella Virginia, il quale, se viene acceso, rende caldissima l'acqua fredda del gran recipiente, IV, 369, 370.

Sorgente: La Tara in Berna che scorre ogni sette anni, IV, 360.

Sorgente presso Tours in Francia, che depone un bellissimo alabastro, 376.

Sorgente di Pader in Westfalia, che ha sempre l'istessa veemenza, venga o non venga pioggia, 358.

Sorgenti calde le più frequentate, 391, 392, 393, 394.

Quella presso Skalhot in Islanda slancia l'acqua a settanta piedi, e rompe e gitta le pietre che vi si buttano dentro, 395, 396.

### SORGENTI DI ACQUA SULLA TERRA.

Elleno solamente sussistono in luoghi formati di strati ove l'acqua poss'essere filtrata e condotta; mentre le isole formate di masse sregolate non hanno che stagni e paludi. L'acqua penetra a qualunque profondità, e nelle stesse regioni sassose trova spaccature e tubetti che la fanno correre per centinaja di piedi per cui non si ferma se non quando trova un piano di argilla o di roccia impenetrabili. Il pendio di questo letto dà corso alle sorgenti, e la provenienza loro si ha sempre da luoghi molto più elevati, IV, 352, 353, 355.

Qualche volta il calore sotterraneo solleva

l'acqua in alto finchè trova una roccia che la raccoglie come fosse un coperchie, e levande cotesto coperchio si è veduto un'immensa nebbia, oppure è mancato il corso di qualche ruscello. Si spiega con ciò perchè vi siano sorgenti che corrono all'istesso modo anche nelle maggiori siccità, ed altre che non iscorrono punto quando nell'estate o nell'inverno vengono le piogge a rinfrescare il suolo e a impedire che il calore sotterraneo possa compire le solite sue evaporazioni, IV, 356, 358, 361, 362.

Le sorgenti comunicano co' fiumi e col mare, ed avvi un pozzo a Plougastel che s'innalza darante il riflusso e cala durante il flusso, 361.

Altre notizie sopra le sorgenti, 362 e seguenti.

Tra le sorgenti vi sono quelle caldissime senz'anche contenere materie minerali; altre così, profonde per cui non vi è Ireddo capace a gelarle; altre che possono cuocere la carne, e che per farle bollire richiedesi tanto fuoco comefossero fredde, IV, 391, 392, 396.

Sorgenti di Nafta, delle quali la Persia abbonda. Esse danno alla superficie una liquida materia che serve ad accendere le lampade, e al fondo danno un catrame, che mescolato collo sterco di vacca serve per far fuoco, IV, 383, 384, 385, V, 290, 191.

Sorgenti di sale che provedono la Germania, la Galizia, e il Luneburghese, IV, 368.

Sorgenti infiammabili pe' gas che svolgono presso la fonte di Dodona a Velleja presso Piacenza, a Barigazzo e altrove, 379, 380.

Se nel fiume Niagara cade un legno ardente la superficie del fiume si accende; e ciò deriva dalla nafta che dà eziandio all'acqua buoir sapore e molto freddo, 382, 383, 384, ecc., V, 142, 143, 176.

Sorgenti di zolfo calde e fresche, IV, 370, 371.

Sorgenti la cui acqua fa cadere i denti senza recar dolore, 372.

Spada di mare (Delphinus pinna) II, 319.

Spari, pesci del Mar Atlantico e taluni del Mediterraneo, di cui ve ne sono di ventisei specie, 389, 390.

Spari pagri, pesci velenosi, 571, 572, 574. Sparus spinosus, appartenente al mare delle Indie, 515.

Splendore di Mare, veduto alcune miglia prima delle isole gelate, e cagionato dal loro riflesso, II, 22. Spugne, zoofiti irritabili che si attacuano agli scogli, II, 147, 148.

Staffa, isola la più conosciuta fra l'Ebridi, tutta di basalto, III, 81, 82.

Stagioni varianti nell'anno, I, 1, 60, 68, VI, 177, 182, 184, 187, 189, 190, 192, 193.

STALATTITI, loro bellezza, loro varietà, loro diversa composizione, IV, 150, 153, 155, 158, 168. Indi 169. (Veggasi antri di Stalattite e Antri di Acqua.

La stalattite si trova solamente nelle montagne calcaree coperte di pianticelle, non mai sotto il nudo monte; ed anche la stalattite antica non è che calce o gesso filtrato, IV, 170.

In tutti gli antri dove vi sono delle ossa, queste ossa sono incrostate dentro e fuori di stalattite; ma negli antri di Klaustein non se ne vede traccia essendo la montagna priva di piante, 178.

Presso Ober-Weimar si attacca tanta stalattite al molino che bisogna ogni tanto staccarla dalle ruote. Avvi una fonte a Carlsbad che in ventiquattro ore incrosta qualunque corpo di stalattite or bianca, or grigia, or rossa; e specie ancor più singolare si è l'erbsenstein, che trovasi in masse capaci di politura, 377, 378. Stalimene, isola piena di montagne accese, consacrata a Vulcano, III, 88.

Starholz, legno intirizzito, tessuto di tubi paralelli della grossezza di una penna d'oca, VI, 310.

Staubhach, ruscello che cade da tale altezza e con tanta veemenza per cui l'acqua si disperde a mezz'aria come polvere. Troppo gonfiando ininverno, egli gela, e la cascata sua sembra diventare una vena di vivo cristallo ornata dell' iride, V, 68, 69.

Stelle cadenti. Probabilmente sono dell'istessa natura delle bolidi, ma molto più lontane, IV, 86, V, 281, VI, 160.

Stelle rosse, indicanti la loro vicina estinzione al numero di trentatre, fra cui la 19.ª dei pesci, VI, 161.

Stelle variabili, al numero di 31, VI, 161. Steppe più conosciute, III, 603, 604.

Nella steppa di Baraba abitano degli Unni che scrivono sulle scapole di montone; e Atila potea avere una bella biblioteca! III, 605.

Storia antropologica o della libertà interna. Storia della fisica o della natura esterna.

Storia politica o della libertà esteriore, I, xv, xvi.

Stretto di Behring o di Cook, situato fra l'Assia e l'America, I, 395, 396.

Stromboli, isole vulcaniche, III, 99.

Stromatei, pesci con macchie più lucenti in Europa che in America, II, 363.

Struzzo, mancante di penne lunghe nelle ali e nella coda. Egli abbandona le sue uova ai raggi del sole sopra la sabbia, VI, 471, 477, 481.

Sukotyro, specie di giovane elefante senza proboscide, abitante nell'isola di Java, III, 184, nota.

SUONO nullo nel vôto e tanto più sensibile nell'aria fredda e condensata. Egli consiste in vibrazioni impresse nell'aria, le quali simetricamente dispongono la sabbia sopra le lamine elastiche e producono una specie di nebbia sopra l'acqua di un bacile metallico se viene percosso, VI, 68, 69, 132, 133.

vascelli pianta l'albero nell'arena, I, 201, 202, 203.

Svezia, paese ricco di laghi, fra i quali il Maeler è lungo dodici miglia, ed ha 1290 isolette, V, 145.

Signathi, pesci vivipari, tutti formati di articolazioni, II, 353, 354, 355.

#### T

TAMIGI, fiume la cui acqua si conserva più di tutte, ed è ancor potabile dopo che ha deposta la sua fanghiglia ed è stata liberata dai suoi vermi, V, 117, 118, 221, VI, 360, 361.

Tamala, monte dell'Abissinia, che nasconde la sua cima nelle nubi, ed è limite delle piogge tropiche, III, 400.

Tapiro, il quadrupede maggiore dell'America, più bravo a nuotare che a correre, 3o.

Tapobrana o isola di Ceylan, celebre pressogli antichi per le perle, II, 469, III, 303, 306, 307, 308, 493. (Veggusi Madagascar).

Lunga discussione se sia o non sia quell'issola ove Annio Claudio pervenne con una burrasca e diresse ambasciatori indiani a Roma, III, dalla p. 494 alla 506.

Tardigrado, verme lungo sei piedi, che diseccato pare un globo, ma bagnandolo risorge, VI, 502

Tarras, tufo contenente pietra pomice e rami di legno carbonizzati, i quali tingono e abbruciano ottimamente. Col tarras si fa una marno indissolubile nell'acqua, la quale fu impiegata

Kant, Manuale 1.5

nel Ponte di Caligola, come pure per unire le pietre della via tra Pozzuoli e Baja, ove la marna sussiste ancora e le pietre non sono più, IV, 236, 237.

Tasso del mele, animale che osserva la direzione delle api, e segue il cuculo indicatore per pascolarsi di mèle, III, 376, 377.

Tauro, principale catena delle montagne dell'Asia Meridionale, coperte di neve perenne, per cui l'inverno è rigidissimo, ma breve, 238.

Fazili, miserabili Indiani che prostituiscono le loro figlie facendole ballar nude nelle piazze co' modi più lubrici e seducenti, 292, 293.

Tè, arbusto che dà alla Ciua e al Giappone grandi ricchezze, e costa agl'Inglesi mille mortificazioni, III, 352, 353, VI, 489.

Tè della Svizzera, indegno del grido che ha, IV, 60, 70.

Tebe nell'Egitto Superiore ridotta ad un miserrimo villaggio, III, 387, 388.

Telline, conchiglie abitate da una tetide di cui ne abbiamo ventinove specie.

Tellina gari, piccola conchiglia la cui carne si sala e si mette in commercio sotto il nome di Bocassan bianco e nero, II, 491.

Tellina fragile, avente due tubi, con che

assorbe l'acqua, e la schizza alla distanza di quindici piedi, II, 493.

Tellurio, oro problematico che trovasi nelle miniere di Transilvania, III, 155, 156.

TEMPERATURA differente nelle diverse regioni del mondo, e poca corrispondenza della medesima alla situazione meridionale o settentrionale, I, 127, 350, 351, 352, II, 187, 188, 189, 190, 191, III, 176, 177, 178, 207, 214, 215, 510, 515, 524, 527, 561, IV, 36, 37, 38, 49, 50 dalla p. 144 alla 150, e Veggansi attentamente lep. 263, 264, V, 141, 142.

Certe pianure sono altissime ed hanno il freddo de' monti; altre sono valli ed hanno una temperatura proporzionata alla densità dell'aria che le sovrasta. Quelle vicine ai grandi mari sono fredde, umide e coperte di nubi, quando i paesi circondati da immense pianure trovansi in circostanze diametralmente opposte, VI, 177, 179, 182.

Perchè a Londra l'inverno sia più rigoroso che a Parigi, e riguardo alla primavera passi la cosa a viceversa. Applicazione de' medesimi principj al clima di altri paesi, VI, 183, 184, 185, 186.

Le terre orientali del Vecchio e del Nuovo

Mondo sono più fredde che le occidentali, e anche l'emissero meridionale è più freddo del settentrionale, VI, 187, 188, 189.

La temperatura de' paesi non dipende, insomma, dalle latitudini geografiche, ma da vicissitudini particolari troppo complicate e incommensurabili, VI, 180.

Solamente ai tropici vanno le cose con più costanza e regolarità, tornando egni anno l'istess'ordine di venti, di piogge, di temporali, di giorni sereni; e dove vi son pure delle locali differenze, queste sono sempre le stesse e si possono calcolare, 177, 178.

Terni, celebre pe' suoi antri di vento, e reso celebre di più ancora da Clemente VIII, per le Cascate del Velino, che perdonsi nell'aria come pioggia e schiuma, deponendo sopra gli alberi circonvicini una polvere abbondante nata dal fregamento che l'acqua esercita sulle rocce, IV, 187, 188, V, 69, 70.

TERRA, continuata sotto l'estensione dei mari e formante due grandi isole che diconsi Continenti, mentre gli altri punti scoperti di essa sono piccole montagne, III, 3, 4, 5.

Sulla parte settentrionale dell'Equatore giace l'Europa, l'Asia e buona parte dell'Africa: il resto sull'estremo opposto, 6, 26, indi, 63.

Misura de' paesi del Vecchio e Nuovo mondo, e gradi di latitudine ove sono collocati, III, dalla p. 6 alla 13.

Grandi isole potrebbero chiamarsi quelle la cui superficie s'estende per dieci gradi di latitudine; piccole quelle di un grado, e medie le altre, minori delle prime e maggiori delle seconde, 15.

Descrizione del Nuovo Mondo e stato di quegli abitanti, III, 15 e seguenti.

Divisi i due continenti in due parti, eglino si riuniscono per mezzo dell'Istmo di Suez e per quello di Panama, 63.

Perchè l'Europa, l'Asia e l'Africa si chiamano con questi nomi, 64, 65.

Questioni sul confine tra l'Asia e l'Europa; Proporzioni determinate da Tempelmann sull'una e l'altra, 65, 67, 69, 70.

CATASTROFI SOFFERTE DALLA TER-RA:

I.a Era il globo una massa fluida e bollente come una bolide, la quale girando prese la forma che ha, VI, 269, 349.

II.a Il granito era ancor fluido quando formo una crosta all'esterno, la quale s'infranse pel fermento nato negli antri interni, e produsse

tutta l'ossatura del globo, vale a dire le montague primitive. Il granito interno ancor fluido proruppe sopra cotesti monti, e stratificò la loro superficie, la quale avea una direzione orizzontale ed ora sembra avere delle tavole perpendicolari, IV, 206, 208, VI, 270, 349, 350.

III.<sup>2</sup> I vapori interni cercarono una sortita, ed iscavarono i filoni metallici in un'epoca che fu pure anteriore alla produzione degli esseri organici, poichè que' filoni non ne portano il minimo indizio, quando si voglia eccettuare un bastimento antico scoperto nel profondo delle miniere peruviane mescolato con quaranta scheletri umani, VI, 271, 272. Indi, 334.

Formossi una seconda crosta, la quale del pari si spaccò, e diede alla Terraferma la figura lacerata che tuttora conserva, 271, 350.

- IV.<sup>2</sup> Le felce e le canne erano create quando lunghi strati di lavagna coprirono le montagne primitive, VI, 271, 272.
- V.ª Dopo la produzione dei filoni metallici i vapori interni continuarono ad accumularsi e ad uscire, ma rimasti in proporzioni differenti non hanno potuto formare che un miscuglio d'acqua, d'aria, d'elettricità, ove milioni d'animaletti infusori e di polipi sonosi prodotti, VI, 350, 351.

Molti secoli si saranno frapposti tra la prima vegetazione e la moltiplicazione infinita de' testacei, delle conchiglie, de' coralli e delle piante che formano la terza specie di montagne, i cui filoni sono a guisa di onde e dichiaransi manifestamente per depositi di mare.

L'uomo nacque assai tardi, e in qualsiasi calcarea petrificazione non vi ha indizio della sua esistenza, IV, 184, V, 222, VI, 328. Veggasi attentamente la p. 354.

Oltre questa catastrofe, il mondo organizzato ne ha sofferte delle altre in epoche differenti; e infatti le catastrofi posteriori hanno i loro prototipi ancor viventi, quando sono estinte le razze di quelli che appartengono alle catastrofi anteriori.

Esempj infiniti delle une e delle altre, VI, dalla p. 172 alla 324.

Le conchiglie si trovano per tutto, sia nel Vecchio, sia nel Nuovo Mondo, tanto al piano come al monte, e per sino sulle Cordilliere, sopra i monti della Siria, della Cina, della Siberia. Trovansi ancora a qualunque profondità, sotto le stesse miniere di sale; e si è osservato che i gusci impietriti trovansi poco sotto la superficie come avessero galleggiatori pesci stanuo

impressi nella lavagna molto più abbasso: gli avanzi degli animali terrestri, precipitando più presto, sono più in fondo ancora: gli alberi essendo rovesciati pe' primi dalle correnti sono a profondità maggiore; e vanno coperti di sabbia, di terra, di pietre; e più basso d'ogni altra cosa trovansi finalmente le erbe, ed i fiori come quelli che reggon meno e cascano subito, VI, 280, 281.

Allorquando da qualche lato della terra staccaronsi degli enormi frantumi, e le bolidi e la luna stessa non fecero più parte del nostro globo, questo resto squilibrato, non avendo più il centro di gravità ove stava prima; e quindi egli ha dovuto capovolgersi, portando il Sud all'Est e a viceversa, IV, 263, 264, V, 229, 230, VI, dalla p. 143 alla 163.

La Siberia in tal modo ch'era alla Zona Torrida passò alla Zona Gelata; e tale è lo stato degli animali petrificati alle nostre regioni e specialmente negli antri di Harz e vicino alla Selva Nera, per cui Blumenbach ha concluso che gli elefanti, i rinoceronti, i leoni, le jene sono quivi nate e cresciute, mentre adesso non possono vivere che sotto i tropici, VI, dalla p. 189 alla 198, 275, 276, 313, 314, 316, 317, 318, ecc.

Se volessero cercarsi gli originali delle conchiglie e de' pesci petrificati sui monti della Libia, invano si farebbe ne' mari vicini; e dite lo stesso di quelli che trovansi nelle pietre delle cave di Parigi, che sono sul Bolca, in Inghilterra e per tutta l'Europa, giacchè rinvengonsi solamente nelle acque della Carolina, della Florida, delle Indie Orientali, VI, 295, 296.

Provino ancora che l'asse della terra si è cambiato le piante petrificate presso di noi, quando le loro razze non appartengono ad alcuna specie presente, e a causa del clima o sonosi cambiate o hanno cessato di propagarsi; e altre piante noi abbiamo petrificate, le quali ora non possono allignare fuorchè alle Indie ed al Perù, 309, 310, 311.

Presso Castletow si è trovato fra le spaccature naturali di profonde miniere della gomma elastica, il cui albero non cresce se non se al Perù e alla Gujana, ove d'altronde l'albero non è molto prolifico nè troppo ricco di coauthouc, 326, 327.

La terra d'Ombra di Colonnia risulta dal legno di Palma mineralizzato, che ora non cresce se non sotto caldo clima. Tale per altro è il consumo fattone in Olanda, sia per bruciare come per letamare, che immense selve ne dovevano esser piene, e parimente la Germania dovea essere una volta più bella delle Indie, siccome più rigogliosa dovea essere la natura in Francia ove si dissotterrano tanti Palmieri, VI, 189, 190, 192, 193, 330, 332, 333.

Le organiche produzioni seppellite sotto i monti e sotto il suolo formano il terzo documento per far conoscere ai Geologi lo stato originario del globo; e per quarto documento essi hanno poi i legni bituminosi, il carbon fossile, la tòrba e l'elettro.

Presso Woerdern e vicino alle Coste di Olanda, in Pelland e altrove troviamo selve intere di pini, di querce e di abeti, tutti voltati in modo che sembrano rovesciati da un flusso proveniente dal Nord-ovest; ed a canto essendosi pure rinvenute delle monete romane ne viene che questa catastrofe sia posteriore all'Era nostra.

In que' luoghi ove si trova dell'elettro fra gli strati di legno bituminoso, facilmente si resterà convinti che quel legno appartiene ad una catastrofe per lo meno posteriore agli esseri dai quali nasce l'ambra.

Anche la tòrba deve evere un'origine re-

cente, poichè tra le sue radici, le sue gramigne, le sue foglie putresatte e impastate colla terra bituminosa vi sono talora de' pezzi di legno tagliati, delle monete, e altre antichità dei tempi medj; anzi essendovi ancora delle piante marittime, queste suppongono delle rivoluzioni terrestri, senza di che non si sarebbero colà portate. In Francia, nelle miniere del Perù, sul Monte Strella nel Portogallo trovansi degli avanzi di bastimenti a grande profondità; e tutto ciò che è loro sovrapposto dev'esser effetto di recenti catastrose; VI, dalla p. 324 alla 334.

# CANGIAMENTI CHE HANNO ALTE-RATA LA SUPERFICIE DELLA TERRA:

- 1.º Terremuoti e vulcani. (Veggasi Vulcani e Terremuoti. Indi, VI, 195, 196.
- II.º Le acque penetrano e sprofondono sempre più le spaccature de' monti, ove, racco-gliendosi e poscia gelando, spezzano le rocce con maggior violenza che la polvere da cannone. Precipitandosi dirottamente e lambendo le coste delle montagne, si staccano a grandi pezzi, per cui ogni giorno più impiccoliscono, e l'Etna e l'Olimpo, e il Monte Bianco e i Pirenei sonosi abbassati d'assai, mentre altri monti ormai si sono messi al livello del terreno, 198, 199, 200, 201, 211, 215.

Avvi un limite a cotesto abbassamento, e merce sua divengono fruttifere appunto le più deserte cime, VI, 202, 203.

Le mura di Roma sono quaranta piedi sottoterra, e l'Olanda, Modena, Meeve hanno più abbasso delle altre città, 204.

III.º I fiumi seppelliscono città e paesi entro la sabbia e la melma: e che non hanno eglino fatto il Po, la Vistola, l'Elba, il Rodano, il Nilo, il Mississipi, l'Amazzone, ecc.? 205, 206, 207, 260, 261, 262.

IV.º Se il Mare abbia fatte devastazioni lo sanno molte città inglesi, la Pomerania, l'isola di Rügen, l'isola di Ceylan, l'antica città di Calicut, e mille altre.

Può dirsi che il mare abbia capovolto il globo intero, per cui ciò ch'era terraferma ora sia fondo di mare, e ciò ch'era fondo di mare sia adesso l'ameno soggiorno del Re della natura, II, 203, 204, 239, 240, 242, III, 84, 223, 224, 431, V, 307, 325, VI, dalla p. 208, alla 261. Indi. 201, 202, 249, 250, 251, 255, e Veggasi attentamente la p. 267.

L'Armenia e la Frigia erano una volta fondo di mare, II, 219.

Il fondo del Mediterraneo fu abitato, 235.

A Livorno avvi un'intera città sott'acqua, come d'incontro a Pozzuolo, Conca, Elice, Buris, Luni e tante altre città rinomate ora fanno letto di mare, II, 236, 237.

Delos e Rodi, le isole Nonfio, Nea, Lemno, Thia ed altre uscirono dal mare tutt'a un tratto, 244, 245, 246, 247, 250.

Nello scombussolamento generale si riconosce dunque che gl'interrimenti dal mare prodotti superano di gran lunga le devastazioni; e molto mondo antico e moderno si è di già scoperto, e tutto giorno ne resta in secco sempre più, VI, 352, 353.

Celso, Linneo, Dalin, Maillet e molti altri classici hanno sostenuto il decrescimento delle acque in modo da non porlo più in questione; e la storia antica e moderna, e osservazioni sul Baltico, sul Mediterraneo e in qualunque mare, depongono in loro favore, dalla p. 208 alla 260. (Veggasi Diminuzione dell'acqua).

V. Molto possono i venti contribuire per cangiare la superficie terrestre, poiche talora arrivano ad abbattere de'monti, ma più spesso trasportano mari di sabbia da un luogo all'altro, e coprono intere città, e mutano il corso de' fiumi, e costituiscono basse valli ove vede-

vansi altissime pianure. Il modo di prevenire cotesti guasti è di piantare molti pini o conservare i boschi, III, 220, 225, 414, 432, VI. dalla p. 265 alla 268.

Terra delle Amazzoni, indicata da Orealla e non verificata da Ralcigh, per cui Giacomo I.º, lo fece decapitare, III, 558, 559.

TERRA DEL SUD, supposta da Tolomeo tra l'Africa e Java, e forse verificata nella scoperta della Nuova Olanda, II, 541, 543, 344, e seguenti; indi, 579, III, 331, 332; indi, 591. (Veggasi Nuova Olanda).

I moderni la supposero nel Mar Pacifico, tra l'America e l'Asia; ed i sillogismi di costoro, fondati sull'equilibrio del globo, furono smentiti, 592, 593, 594.

Terra degli Ottentotti, punta meridionale dell'Africa, le cui montagne hanno ottimi pascoli
e fiori odorosissimi. L'uva vi diviene dura e cattiva, ma il vino vigorosissimo. Avvi un arbusto
le cui foglie sono coperte di una fodera vellutata colla quale si fanno calze, guanti e berrette;
e vi si rimarca inoltre una particolare specie
di buffali e di Zebre, III, 475, 476, 478,
479, ecc.

Terra d'ombra di Colonia, legno di Palma

bituminoso sciolto da vapori minerali. La quantità di essa è straordinaria perche dall'Olanda se ne esporta infinite barche per ingrassare i tabacchi, e si brucia da per tutto ove manca la legna, VI, 329, 332.

Terra di Labrador nell'America britannica, dove vivono gli Esquimeaux, e fanno cucina sul ghiaccio, III, 515.

Un feldspato coi colori dell'iride è tutto ciò che offre quest'orrida regione della terra, ove gl'Inglesi hanno tre stabilimenti, 518, 519, 520.

Terra Ferma, debole colonia spagnuola ove piove dal maggio al novembre, 554, 555.

Terra Nuova, stabilimento inglese per la pesca dello stoccofisso, ove l'inverno è rigido e burrascoso e l'estate breve ed ardente, 520.

Terre disabitate perchè ingombrate d'eterni ghiacei, 506, 507.

TERREMUOTI meccanicamente spiegati, supponendo che nell'interno della terra le materie siano ancora roventi, e vi pervenga tratto tratto dell'acqua la quale deve fare violentissima effervescenza, 260, 261.

L'aria istessa deve colà avere la densità dell'oro, e in una certa occasione essendo stata troppo riscaldata staccò la luna dal nostro globo, come i tanti satelliti dagli altri pianeti. Altre volte la terra avrà bollito di più, ed ha coperto tutta la sua superficie di vulcani, IV, 262.

Storia ed epoche immemorabili di tutti i vulcani, dalla p. 262, 265 alla 345.

Si è voluto spiegare il terremuoto coll'elettricità, la quale, ben lungi dall'esser causa, ella è essetto degl'incendi sotterranei, 307, 308.

Storia de' terremuoti più notabili, dalla p. 300 alla 345.

Il terremuoto dopo la morte di Cristo distrusse in una notte tredici città nell'Asia Minore, atterrò il tempio di Delfo, e impedì la costruzione di quello di Gerusalemme, 309.

Nel 742 rovino seicento città nell'Oriente. Nel 1759 inghiotti la Siria, e precipitò Antiochia, Balbek, Tripolis, ecc., 310. Quello di Lisbona continuò sessant'un giorni, o, per meglio dire sei anni interrotti, 311.

Enormi danni recati dai terremuoti, 339, 340, 341.

Sparirono alcune celebri sommità delle Cordilliere dopo il terremuoto che scosse l'intero Chill; e in tempi più remoti il monte Cybuto presso Eurisa, come il Syphysus in Magnesia furono da un punto all'altro subbissati, VI, 196, nota.

Tra gli animali che presentono il terremuoto, i cani e gli asini si distinguono; ma gli uomini non sanno dedurlo che da segnali a loro estrinseci, come sorgenti diseccate o risorte, uragani furibondi; fulmini o intemperie straordinarie, IV, 326, 327, 330.

Il terremuoto preferisce gli angoli retti e segue la catena delle montagne per comunicarsi altrove, 331, 332.

Cotesta comunicazione è fatta dalle correnti aeree sotterranee, motivo per cui l'incendio del Vesuvio si arrestò subito dopo il terremuoto di Lisbona come gli avesse levato del tutto la sua aria, 333, 334, 339.

La pressione della gran massa del mare influisce mirabilmente sopra quelle correnti; e le terre più soggette a violenti terremuoti sono le montuose vicine al mare, 334, 335.

Il Brasile ne va esente perchè l'acqua vi ha maggior profondità; e nel Perù segue a viceversa per l'opposta ragione, 336.

Avuto riguardo alle correnti sotterranee, nondevrebbonsi fabbricare le contrade di una città

Kant, Manuale

paralelle al corso di un fiume, ma in modo che facessero col fiume un angolo retto, e ciò perchè i terremuoti oscillatori col traversarle non facessero battere le case le une contro le altre, IV, 337, 338.

Giovano nonostante i terremuoti per purificare l'aria atmosferica, per rinnovare l'aria respirabile, creando zolfo, acque minerali, metalli, bagni caldi, ecc., 342, 343.

Essi finalmente inducono notabilissima alterazione sull'ago magnetico; e bene studiando cotesto fenomeno si potrebbe giugnere a dar ragione delle declinazioni dalla bussola offerte, 345, 346.

Ora i terremuoti non sono per altro così diffusi e frequenti come quando la terra, essendo più umida, era più spesso soggetta a fermentazioni; e gli Appennini hanno cessato di spaventare i mortali, ed i vulcani estinti non hanno più proporzione cogli ardenti che ogni giorno più diminuiscono, 197.

Testacei, che avendo uno o più gusci chiamansi conche bivalve o multivalve, ed avendone un solo diconsi chiocciole, II, 399.

TESTUDO. Vi sono quindici specie di tetuggini, e cinque vivono nel mare. Dotate di vita tenacissima, campano senz'aria e anche senza cervello. Depongono le loro uova sotto la sabbia; e appena i figli sono nati, corrono al mare ove si preparano i cacciatori per farne abbondantissima preda, II, 448, 449, 451.

Testudo caretta. Si nutre di spugne marine, e può portare sul dorso varie persone, 455.

Testudo coriacea. Non è coperta di scoria, ma di una pelle durissima, 456.

Testudo imbricata della forma di un cuore, 455.

Testudo marina caovana. Si nutre di crostacei, si difende con coraggio, ma non ha di buono che l'olio, 454.

Testudo mydas. Suol pesare da cinquecento a settecento libbre, e la sua carne è migliore di quella di pollo, 452, 453.

Tetrodon, pesci che in luogo di fistola per respirare hanno una semplice spaccatura che gonfiano, e chiamansi però Soffiatori, 349.

Questi pesci, alla sorgente de' fiumi nel Senegal sono di ottimo cibo, e sono velenosi all'imboccatura de' medesimi, V, 221.

Il tetrodon testudineus assomiglia ad una testuggine; e sulla pelle ha de' buchi dove nasconde i suoi pungoli, 507. Theuthis hepatus, pesce frequente intorno ad Amboina, che colla Thetis java forma un genere particolare degli addominali, II, 520.

Thetys, seppia dell'ordine delle mollusche, 398.

THULE. Presso gli antichi era ciò che ora noi chiamiamo Novergia e Svezia, I, 336, 337.

Maggiore della Granbrettagna, era abitata dagli Scridfinni, i quali per quaranta giorni non vedevano sole in inverno, I, 338.

TIBET, la montagna più alta ditutta l'Asia, il primo laboratorio della natura, il semenzajo della creazione, la culla del genere umano.

Il freddo del Tibet, quantuoque sotto una Zona temperata, mostra la sua altezza indipendentemente dalle misure barometriche; e perciò potrebbe dirsi esser egli una Svizzera sopra la Svizzera, III, 223, 225, 227. (Veggasi Barometro).

Tutti gli animali addomesticati de' paesi meridionali e settentrionali trovansi in istato selvatico sul Tibet, e il nostro cane proviene dalla congiunzione dello schiakal colla lupa. Da altre mesco lanze sono derivate le nostre capre, i nostri buoi, ecc. La Cina, la Persia, le Indie hanno ricevuto dal Tibet gli nomini primi; e

245

qui cercare si dovrebbe la radice di tutte le lingue originarie, come di tutte le religioni, III, 227, 228, 229, 231, 233.

Il Tibet fa la miglior lana del mondo, e anche adesso egli avrà trentatre milioni d'abitanti, 237.

Tinca d'orarata nelle acque della Slesia, è il più bel pesce della Germania, V, 222.

Tinca marina, ovvero fico, II, 368.

Tiera do Natal, Costa meridionale dell'A-frica, ricca di boschi, di prati e di bestiame, III, 490.

Tiera dos Fumos, regno abitato dai Kafferi, che produce oro, avorio, ambra, mele, cera. 490.

Tof, specie di grano buonissimo non attaccato dai vermi di cui gli Egiziani fanno il loro pane, 405.

Tonno, sgombro prezioso al commercio della Sardegna, 386.

Toredo navalis, specie di folade che fora i bastimenti, 403.

Tornadi, burrasche freddissime nella Zona Torrida, prodette da nubi eccessivamente elettrizzate, che coprono i monti e troppo disequilibrano la densità dell'aria, VI, 19, 20, 21.

Torpiglia, viva macchina elettrica avente una quantità di colonnette nervose, divise talora da centocinquanta piccoli diafragmi, II, 323, 324, 325. Indi, 507.

Trichiurus, anguilla dell'America e della Cina, che luccica come l'argento, 361, 362.

Nel Mar Pacifico alcune specie sono velenose, II, 574, 577.

Trichiurus lepturus, con coda fatta a punteruolo, 511.

Triglia asiatica, di forma rotonda, di color argenteo, propria del Mare Indiano, II, 515.

Triglia della specie de' Mulli, i cari e squisiti pesci presso gli antichi ed i moderni, 383, 384.

Trigle o Triglie, che fanno sentire un suono come quello del gallo, e dividonsi in più specie: Triglia Cappone, Triglia Lira, Triglia Organo, Triglia Lucci, Triglia Rondine, Triglia Volante, 378, 379, 380, 381.

TROMBE MARINE. Loro descrizione, I, dalla p. 266 alla 290.

Anche dai laghi sorgono trombe, 280, 281. Spiegazione relativa alle trombe. Ivi dalla p. 290 alla 324.

Trombetta acquatica, pesce della Cina e

delle Coste Americane, della specie delle fistularie, II, 518.

Tripoli, ricco di datteri e di canne di zucchero, ha un suolo coperto di ghiaja, che in occasione di vento percuote come grandine. Scavandolo, vi si trova molto legno petrificato così simile al legno che si porterebbe via per bruciarlo, III, 413, 415, 416, 424.

Tritoni, o uomini marini, II, 298,300, ecc. Si trovano più frequentemente che altrove sulle Coste di Congo e di Angola, 305.

Chiamansi dagli Spagnuoli *Manati*, animali colle mani, e presso Kamtscatka arrivano talora al peso di 8000 libbre, II, 310, 311, 313, 315.

Tschukstchi, abitanti della punta estrema della Siberia verso il Nord-est, I, 394, 396.

Furono tributari e ribelli della Russia: trafficano cogli Americani, e ruban loro le donne. Insensibili al caldo e al freddo, vivono allegri felici, III, 200, 201.

Tucuman, pianura americana senz'un albero, abbondantemente inacquata dai torrenti delle Ande, ove i cavalli e le bestie europee sonosi maravigliosamente moltiplicate, III, 573.

Tufo, cenere vulcanica induritasi per mezzo

dell'umidità e della compressione. Di tal natura è il Peperino de' Campi Flegrei, la Poszolana, il Tarras, la Pietra Molinara del Rene, il quarzo traforato, ecc., IV, 235, 237.

Tulbatskinki, vulcano nella Siberia, 297, 298.

Tunesi, fertile nelle regioni settentrionali, e sterile nelle meridionali, ha sorgenti calde, fossi di zolfo, terremuoti. Era conosciuto nel suo splendore dagli antichi; ma ora è il miserabile soggiorno de' Merescos, cacciati dalla Spagna ed occupati a far velluti e taffettà. Di Cartagine restano appena le superbe rovine, III, 421, 422, 424.

Tunquin, regno fertilissimo, dominato da eterna primavera. Egli dà alla Cina quattro milioni di nidi di rondine, che gli vengono pagati con altrettanto peso d'argento, 317, 318.

TUONO durante le scariche elettriche delle nubi le quali accendono l'ossigeno e l'idrogeno dell'aria e formano dell'acqua. Ne nasce quindi un vôto ove le colonne aeree, correndo per occuparlo, si urtano con istrepito, VI, 69, 130, 131, 132.

Turbini, conchiglie delle quali se ne contano sessanta specie, II, 501.

Turbo Clathurus, conchiglia i cui giri procedono l'uno sopra l'altro, a differenza del

Turbo Scolaris, il cui guscio, a guisa di rete, sembra una scala a chiocciola, e vien talora pagato dagl'Indiani mille o due mila scudi, II, 501, 502.

#### U

UCCELLI. Loro domicilio limitato, VI, 270. Particolare organizzazione della loro gola, 472.

Loro emigrazione indipendente dal freddo, dal cibo, dall' istinto, dalla piacevole traspirasione che potessero cercare, 472, 474, 475.

Loro preparativi pei parti futuri, 476.

Loro divisione in acquatici e terrestri, 481. Essi distruggono tant'altri animali perniciosi,

e propagano piante e pesci in rimotissime regioni trasportandone le uova ed i semi, 482.

Udale, valle inaccessibile sulle Coste della Novergia, i cui frutti e legnami non si possono raccogliere, essendovi de' seni di mare che lo impediscono, I, 348.

JMIDITA' DELL'ARIA, meno proporsionata alla quantità de' vapori che realmente contiene di quello sia all'immobilità a cui è condannata. Quest'aria, che in di sereno par secca finchè è in moto, apparisce umidissima restando in calma la sera e la mattina, vale a dire mettendosi a portata di deporre più facilmente i di lei vapori, V, 296, 297.

Non potendo questi essere disciolti fanno apparire un cerchio d'intorno alla luna, lo che di giorno non avviene, sebbene l'efficacia del sole indica maggior evaporazione. Nella Caldea l'orizzonte è più torbido e nebbioso che non è da noi; ma essendo rapido il movimento dell'aria, i vapori restano presto disciolti e non mai le nubi riescono a formarsi, V, 310, 311.

Applicazioni di questi principi al fenomeno della rugiada, che manca in certi paesi e in altri segue tempi diversi, ecc., VI, 71, 73, 74.

In un'estensione piena di vegetabili succe de maggior evaporazione che in un'altra coperta d'acqua; e perciò vediamo sempre nebbia sopra le paludi, e l'Isola di Madera parea una densa nube prima che si sboscasse, V, 300, 301.

Finchè le selve tennero umida e malsana la Castiglia, le Isole del Capo Verde, la Germania, ecc., queste regioni furono fertilissime; e distrutti i boschi successe serenità, aridezza e carestia, V, 301, 302. (Veggasi Boschi.)

Altri esempj di paesi estremamento amidi, V, 303, 304, 305, 306.

Le Alpi Svizzere, Malta, il Canadà, l' Arabia sono regioni povere di vegetabili o nude rocce, ed hanno una somma siccità. Nell'Egitto Superiore si suda stando fermi: ma i cadaveri non s'imputridiscono, anzi diventano così duri e leggieri che un cammello si alza con un dito, 307, 308.

Paesi malsani per l'aria umida, 317, 318, 319, 321, VI, 90.

I boschi folti e spaziosi si oppongono al passaggio dei raggi solari, attraggono nubi e temporali, aumentano l'evaporazione, inducono molto freddo; e dachè la Gujana si è sboscata, la temperatura ha fatto notabile progresso, VI, 182.

Unsen, vulcano sulle isole del Giappone, che sembra di cuocere quando piove, IV, 298.

Umbilicus orbis terrarum, I, 3, 4.

UOMO. Sua origine, VI, 354, 355, 356.

Torto di Linneo a collocarlo tra le scimie ed i bradipodi; e torto ancor maggiore di Moscati a credere che dovesse andare a carponi, VI, 412, 413, 414.

Particolarità che isolano l'uomo nella classe de' mammiferi, VI, 415, 416, 417.

Solamente l'uomo forma concetti atti a promuovergli il pianto e il riso; ed egli solo ha il mento prominente e una retta posizione nei denti incisivi, 418.

Solamente la donna ha l'imene; ed i pretesi mestrui nelle scimie non sono regolari ne salubri, 419.

Il braccio dell'uomo ha caratteri tutti propri, e la mancanza dell'osso intermascellare forma l'ultima linea di demarcazione tra l'uomo e il resto de' viventi.

Altre diversità nelle vertebre, nelle coste, nella lingua, nello stomaco, nel cervello, nell' utero, ecc., 420, 421, 422, 456, 457.

Quasi tutti gli animali hanno una patria limitata; ma l'uomo, il porco, il cane, il bue, il cavallo sono cosmopoliti, 457, 458.

I Negri ed i Bianchi non variano che nel colore, o sopra cotesto carattere sono divisi in classi, 428, 429.

Differisce la pelle di un Bianco da quella di Negro, perchè dovendo fare un processo azotico si modifica nella stessa maniera che lo fa la pelle del frumento, la quale s'ingrossa nascendo in paesi freddi, e altrove fa all'opposto, VI, 430, 431, 433.

Golore della stirpe primitiva dell'uomo ora estinta, 435, 436.

Principali stirpe derivate, le quali non sono degenerabili come era la primitiva, anche se sanno sotto clima diverso, 437, 438.

Varietà relative ai Negri, agli Americani, ai Mongoli, a Caffri, agli Eskimo, ai Patagoni, ai Quimos, 439, 440, 441, 442.

I Negri-Bianchi, gli scojattoli, i conigli, le talpe bianche occupano nell'ordine patologico il medesimo luogo degli Albinos, 443, 444.

Varj costumi con cui le nazioni di tanti secoli deformano le loro membra senza trasfondere i difetti nelle generazioni successive, 445, 446, 447.

La varietà della natura ne' caratteri esteriori che imprime agli uomini è inesauribile, e non avvi bellezza immaginaria, o presente o passata, che assomigli e sia più bella della natura, 448, 449.

Proporzionatamente alla sua infanzia l'uomo dovrebbe vivere dugento anni. Esempi di eta avanzatissime, 450, 451, 453, 454.

Uova con doppio guscio, 477.

Vova covate dall'uomo, dal cane, dai capponi, VI, 477.

L'arte di covarle nel forno era antichissima nell'Egitto. Ivi.

Passaggi successivi dell'uovo sino allo sviluppo del pulcino, che è una vera metamorfosi, 478, 479.

Uovo di gallina, conchiglia somigliante alle porcellane, II, 500.

Uragani, frequenti alle Isole Occidentali, simili ai Tifoni delle Isole Orientali del Mare Cinese e Giapponese. Sono l'effetto di vulcani in parte estinti, i quali di tratto in tratto possono fare delle irruzioni, VI, 13, 14, 15, 16, 19.

Ustica, montagna vulcanica sulle Goste di Sicilia, III, 88.

#### V

VACCA MARINA, grossa quanto un bue e fiera da far guerra ai cacciatori, II, 54, 55.

Valanghe d'estate, neve che si spacca cadendo sopra rocce, e come bianca polvere si sparge a considerabili distanze. Esse sono molto più pericolose delle altre Valaghe per la grande rapidità onde non possono evitarsi, IV, 56, 57. Valanghe di fondo, esterminate masse di neve vecchia e compressa, che staccansi violentemente dai banchi di neve o dalla cima delle ghiacciaje, e spezzano rocce e seppelliscono e fracassano interi villaggi, IV, 55.

Valanghe di vento, rotoli di neve che enormemente ingrossano discendendo da altissimi monti 54.

Vallachia, provincia europea, ove si fa molto mele, e nutronsi greggi innumerevoli di porci, III, 157, 159, 161.

Valli, bacini che dividono un monte dall'altro, IV, 101, 102.

Che aria vi domini, e sua influenza sopra il gozzo e la salute dagli abitanti, 73, 74, 75, 76.

Vampiri, nottole che in America avenano il bestiame, III, 44.

Van-Diemen, isola non divisa dalla Nuova Olanda, ove la temperatura è più dolce che non si crederebbe, per cui i limoni, i portogalli e gli altri frutti europei riescono eccellentemente. La siccità della state e le burrasche d'inverno rovinano per altro ogni cosa, 508, 510.

Vasco de Gama, il primo a navigare intorno al Capo di Buona Speranza, II, 281.

Vojuolo, malattia ignota ai Greci ed ai Ro-

mani, portata in Italia dai soldati di Giustiniano mandati contro gli Arabi, V, 312.

Storia della sua propagazione e della mortalità che ha prodotto, 313, 314, 315.

L'innesto anticamente conosciuto nell'Armenia, nella Circassia, nella Cina, e praticato con buon successo sino alla scoperta di Jenner, V, 316, 317, 318.

VENTO, corrente di una parte dell'aria più accelerata di un'altra, e diametrale opposizione tra la corrente superiore e l'inferiore, VI, 4, 5, 19.

Larghezza delle correnti, e trentadue direzioni in esse rimarcate, 6, 7, 8.

Cagione de' venti si è la rarefazione dell'aria prodotta dai vapori, dal sole, dall'elettricità, ecc., 10, 12.

Come le cannonate indeboliscono o arrestano i venti, 13, 125, 126.

Altre cagioni de' venti sono una rapida dissoluzione dell'acqua nell'aria, la caduta delle Valanghe, l'accensione e la putrefazione dei corpi, l'irregolare comunicazione dell'elettricità, 16, 17, 18.

Nubi, diversamente fredde e diversamente elettrizzate, influiscono moltissimo perchè le

correnti aeree superiori abbiano opposta direzione delle inferiori, VI, 19, 21, 23, ecc.

Gelerità maggiore de venti poco superiore a quella di un cavallo, potendo fare appena sessantotto piedi in un secondo o tutto al più cento, 25, 26.

Forza de' Venti, 28, 29.

Freddezza de'venti del nord dipendente dall'aria superiore che discende nell'atto ch'eglino soverchiamente dilatansi all'equatore, mentre sono caldi sull'altro emisfero, 30, 31.

VENTI (DIVISIONE DE').

Tra i regolari perpetui: I.º il vento dell'Est fra i tropici, che, a parere di Halley, segue il corso del sole; 2.º il vento dell'Est, che spira allo spuntare del sole nelle zone temperate e fredde, VI, dalla p. 46 alla 56;

Tra i regolari periodici si contano: 1.º i Monsoni, che in una stagione hanno direzione fissa
e in un'altra hanno direzione a quella opposta;
2.º I Costali, prodotti dal calor del sole sopra
la terra, per eui una corrente di mare si stabilisce, e poi cessa quando il sole sospende la
sua azione, continuando in Norvegia soltanto
durante la raccolta del grano, sia per la brevità

Kant, Manuale

della notte, e per la rarefazione dell'aria più universale, VI, dalla p. 56, alla 63.

Se regolari sono i venti della Zona Torrida, regolari non meno sono quelli de' Poli Sud e Nord; e ciò procede dal moto terrestre troppo lento ai raggi estremi del globo, 63, 64.

La Zona Temperata è il dominio de' venti più irregolari; ed essendo tante le cause che ivi concorrono per alterare la densità dell'aria, le osservazioni de' secoli, in luogo di poterne scoprire le leggi, troppe eccezioni ci pongono in una totale disperazione, VI, 64.

Pare talora che i venti seguano il corso del sole, e tal'altra che sentano l'influenza del vario moto della terra; ma l'eccezioni alla regula supera no la regula medesima, dalla p. 63 alla 67.

Influenza de' venti per cangiare la superficie del globo, III, 220, 225, 414, 432, VI, dalla 265 alla 268.

VENEZIA, ha ricevuto il nome dalle paludi e dalla terraferma che chiamavasi Veen o Jenue; e il mare ritirandosi da lei, ella unita sarebbe al continente se non si scavassero i suoi canali. Non è che il flusso salga adesso più alto; ma è che il fondo suo si è abbassato, 213, 214, 215.

vermi, privi di segni per cui volendoli caratterizzare diconsi animaletti di sangue bianco, che non sono insetti. Fanno però grandi maraviglie nelle loro abitazioni, e gli organi loro sono a noi sconosciuti.

Si muovono senza avere articoli, producono sè stessi quante volte e in quanti pezzi sono tagliati; e nessuna vicissitudine può levar loro l'immortalità, VI, dalla p. 499 alla 503.

Vesuvio, acoppiato nel 79 dopo G. C., seppellendo nelle sue ceneri Ercolano, Pompejano, Stabia, Paestum, Taurania, Cora, IV, 272.

Tutti salvaronsi ad Ercolano, ma a Pompejano si trovò per sino un fabbro in atto di lavorare nella sua fucina, 274.

Erano per altro lastricati que' paesi di lava,. e il Vesuvio debbe avere un' epoca assai più remota, 279, 281, 289.

Vejuco du Guaco, succo di una pianta della Nuova Olanda, con cui l'uccello Milous ha insegnato di guarire gli uomini avvelenati o dal mangiare insetti, o dall'essere stati morsi, III, 51, 52.

Viaggi. Loro influenza sull'uomo, I, xxxIII alla xxxVI.

Viaggio degli Argonauti all'Eldorado o sia

in Prussia per raccogliere l'elettro o l'ambragialla, III, 165, 167, 169.

Vigogna, lana colore di cannella, III, 568,

575, VI, 468.

Visione di Mare, I, 264, VI, 171.

Vistola, quanto sia larga, celere, profonda, quanti rami produca, ecc., V, 12, 16, 17, 45, 46.

Trecent'anni sono essa era praticabile per le navisinglesi, ed ora ha sponde alte settanta piedi, e mezzo miglio geografico distanti dalle correnti, VI, 208, 262, 263.

Vitelli marini, viventi sopra e sotto il ghiaccio, viventi in società ed aventi le loro sentinelle, II, 51, 52, 53.

Viverra Putorius, animale della Virginia e del Canadà che irritato manda un fetore insopportabile, III, 31, VI, 466.

Volute, grandi conchiglie cilindriche con ispire somiglianti a quelle dell'architettura; e ve ne sono di quarantasei specie, fra cui la Voluta Musica, e la Voluta Olla, della quale si fanno secchie, piatti, ecc., II, 500, 501.

Vortici di mare i più celebri, I, 254, II,

VULCANI, causa di terremuoti e di ura-

gani, II, 239, dalla p. 240 sino alla 260, VI, 14, 15, 16.

VULCANI separati dalle catene delle montagne e quasi sempre isolati. Medo con cui cominciano, e immense distanze a cui portano le loro ceneri, IV, 233, 234.

Come il fuoco di Pietra-Mala giovi a spiegarli, 290, 291.

L'Etna e il Vesuvio gettano lava, e il Pitchinca, il Cotopaxi, il Chimboracco non ne hanno mai prodotto un atomo, e danno in vece il vetro vulcanico e lo smalto, IV, 246.

La lava vetrosa si trova sulle isole di Lipari, ed è di particolare bel lezza in Islanda, ove chiamasi agata e ossidiano, che forse sarà il Lapis obsidianus descritto da Teofrasto, 247, nota.

Vetri vulcanici sono la Piedra de Gollingco sul Pitchinca; le Scoriae Perlarum, consistenti in vetro bianchiccio e verdastro della grandezza di un pisello o di una nocciola; l'Augil brunastro, oscuro lucente, che cresce col basalto; l'Olivin, olivastro trasparente, ecc., 248, 249.

Tutto il basalto potrebb' esser lava chiusa sotto terra in modo da non far bolle o immediatar mente compressa dalle acque del mare; e di fatto

la lava che sorte dai vulcani d'Islanda forma pilastri di basalto, IV, 249, 250, 251, 252, 253.

La miniera di carbon fossile, accesa presso Datweiler, dà una scoria simile alla pomice, e grande quantità di questa si cava a Lipari:ma l'Etna non ne produce; pochissima il Vesuvio, e niente i vulcani della Francia, del Portogallo, e dell'America, 254, 255.

Le scorie contengono sorli neri e feldspati bianchi, e sono una lava che ha sosserto di più e si è calamitata, 256.

I prodotti vulcanici sono: 1.º lo spato di calce, come sarebbe il Cristallo d'Islanda; 2.º le Calcedonie che trovansi nelle spaccature a Vicenza, e a Padova; 3.º il zeolito delle Isole Faroe entro il basalto; 4.º il sale ammoniaco, lo zolfo, il vetriolo, l'allume, il gesso; e durante queste chimiche ricomposizioni svolgonsi gas mofetici infiammabili, acido-solforico, muriatico, ecc., 256, 257, 258.

Cominciamento, progresso, e storie generali e particolari de vulcani spenti o accesi in tutta la superficie del globo, III, 73, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 99, 101, 104, 253, 548, 549, 550; IV, 13, 21, 297, 298, 299, e dalla p. 262 alla 345; VI, 15, 16, 196, nota, 197.

(Veggasi finalmente Mediterraneo, e Isole d'origine vulcanica.)

Waddam, popolo del colore di rame, che abita l'isola di Ceylan, la cui ricchezza consiste in cani, III, 309.

Weisseritz, sorgente nella Slesia che corre coll'impeto medesimo anche nelle maggiori siccità, IV, 358.

Wilkens, inventore di un istromento per attigner l'acqua di natura diversa, che trovasi a differenti profondità del mare, I, 167.

Wolga, gran fiume che sbocca nel Mar Caspio producendo molte isole. Egli allaga spesso le regioni circonvicine deponendovi molta feccia, della qual circostanza i Tartari non hanno tratto il profitto che traesi dal Nilo se non dal 1779 in poi, III, 150, nota; V, 30, 89.

Nel Wolga, e nel Mar Caspio trovasi il noto storione di Moscovia, e l'usone, rimarcabile per la sua colla, V, 221.

#### Y

YAWI, espulsione propria dei Negri dell'A-frica, e delle Indie Occidentali, che guarisce da sè; ma talvolta termina in Idropisia, V, 353, 354.

### Z

ZANGUEBAR, costa dell'Africa al di là dell'Equatore, dove vi sono tre regni, e le terre più abbondanti del globo, III, 492.

ZARAH, immenso deserto dell'Africa, il quale non si può attraversare che coi cammelli, essendo i soli animali che cibansi d'arbusti spinosi, e che ammazzati portano nello stomaco acqua sufficiente per dissetare una caravana. Il pericolo maggiore è di restare sepolti sotto monti di sabbia portati dal vento. Il deserto offre per altro un sale prezioso, della polvere di oro, grande quantità di gomma arabica, e penne di struzzo, III, 429, 430, 433, 435, 437.

Zenega è la parte più occidentale del deserto, ove non si trovano arbusti nè vie; e altra direzione non seguesi che il volo degli avvoltoj, III, 437.

Teryai, la parte migliore del deserto, avendo fonti, pascoli, datteri e manna, 439.

Il deserto Lamtea è la parte più pericolosa, perchè i nazionali vivono di rapina e fanno caccia di schiavi.

Zeus gallus, pesce lunare.

Zeus vomer, pesce di America fatto a sole, II, 375.

Zingari, derivati da stirpe indiana, simile ancora ai loro antenati, 434.

Zodiaco, I, 63, 65, 66.

Zolfatara presso Pozzuolo, luogo ove sollevansi de' vortici sulfurei; e se nelle aperture si gettano delle pietre ne vengono queste scagliate all'altezza di dieci piedi, IV, 231, 232.

Zone, I, 69.

Zona fredda, 73, 75, 76.

Nelle Zone fredde e nelle torride i cani perdono la facoltà di abbajare, 403.

Zone temperate, 71, 72.

Zona torrida, collocata in mezzo alle altre quattro, 70, 71, 74.

Sapevano poco e male gli antichi di tutte queste regioni, 80, 81, 84, 87.

## 266 MANUALE DELLA GEOGRAFIA PISICA.

Zcofiti, coralli di tessitura tenera e quasi cornea, II, 429.

Zoofiti aerei, come certi funghi, VI, 462.

Zoositi vegetabili, come le conserve, le tremelle e tutte le criptogame, VI, 462.

Zeylon, (Veggasi Madagascar).

FINE.



# BIBLIOTECA SCELTA DI OPERE TEDESCHE tradotte in Lingua Italiana. Edizione in 16 gr.

# VOLUMI FINORA PUBBLICATI

| 1 De Sonnenfels. Scienza del buon Governo. It. »                                              | 3   | 30 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|
| 2 Meiners. Storia della Decadenza de' Costumi,                                                |     |    |  |
| delle Scienze e della lingua dei Romani nei                                                   |     |    |  |
| primi secoli dopo la nascita di G. C. Traduz-                                                 |     |    |  |
| dal tedesco di Ant. Raineri. Opera che serve<br>come d'Introduz. a quella di Gibbon sulla     |     |    |  |
| decadenza e rovina del Romano Impero. »                                                       | 3   | 25 |  |
| 3/De Scheidlein. Analisi della Processura Civile                                              | •   |    |  |
| Austriaca ovvero Schiarimenti sul Regola-                                                     | 0   | -  |  |
| mento Giudiziario Civile; traduzione dal                                                      | 1   |    |  |
| tedesco di Gaetano Senoner arricchita di                                                      |     |    |  |
| Note, Leggi, Module per ciascun atto, non                                                     |     |    |  |
| che di un Indice ragionato ed adattato al vi-                                                 |     |    |  |
| gente Regolamento generale del Processo Ci-                                                   |     |    |  |
| 6\ vile pel regno Lombardo-Veneto, 4 vol. "                                                   |     | 00 |  |
| 7 Carcano, F. M. Appendice alla sudd. Analisi "                                               | 2   | 3υ |  |
| — In 8.º carta comune " 2 61                                                                  | ٠   |    |  |
| In 8.º carta velina , . " 3 50                                                                |     |    |  |
| 8 11 Codice Civile Austriaco esposto a metodo                                                 |     |    |  |
| di più pronta intelligenza, è facile ricerca<br>delle disposizioni in esso contenute, con Ap- |     |    |  |
| pendice delle Risoluzioni sovrane, Decisioni                                                  |     |    |  |
| auliche e Notificazioni governative state pub-                                                |     |    |  |
| blicate in oggetti di legislazione civile.                                                    |     |    |  |
| Edizione seconda diligentemente riveduta                                                      |     |    |  |
| e notabilmente migliorata                                                                     | 3   | 00 |  |
| 9 Zimmermann. Morali influenze della Solitu-                                                  |     |    |  |
| dine sopra lo spirito ed il cuore, traduzione                                                 |     |    |  |
| del prof. Carlo Villa, con Ritratto                                                           | . 3 | 50 |  |
| 10 Goethe. Gli Anni del Noviziato di Alfredo                                                  | _   | 4. |  |
| Meister, Romanzo                                                                              | 2   | O1 |  |
| Scalvini, col Ritratto dell'Autore                                                            | •   | 61 |  |
| 12 Il Codice di Comm., esposto secondo le Riforme e                                           | •   | 01 |  |
| le Leggi ora vig. nel Regno LombVeneto. »                                                     | 2   | 00 |  |
| 13 Mendelssohn. Opere Filosofiche volgarizzate                                                | _   | -  |  |
| da Francesco Pizzetti, col Ritratto "                                                         | 3   | 50 |  |

| 14 Pichler. Racconti scelti, primo volgarizza-                                               |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| mento dal tedesco di L. A. Parravicini, colle<br>Notizie intorno alla Vita e alle Opere del- |      |
| l'Autrice e col Ritratto                                                                     | 2 61 |
| 156 Mengs. Opere sn le Belle Arti pubblicate                                                 |      |
| e dal cay. Gius Niccola d'Azara, corrette ed                                                 |      |
| 10 ( aumentate dall' avy. Fea. Due vol. col Ritr."                                           | 7 00 |
| 17 Gretsch. Prediche sulla Religione scelte dalle                                            |      |
| Spiegazioni evangeliche che escono ora in                                                    |      |
| luce a Vienna. Prima versione del prof. abate Giuseppe Teglio                                | 2 64 |
| 18 Gesner. Opere tradotte in prosa e in versi"                                               | 3 48 |
| - La Morte di Abele ed il Primo Naviga-                                                      | - 4- |
| tore, prima trad, in prosa di L. Ferrerin 1 74                                               |      |
| - La Morte di Abele, Canti cinque ridotti<br>in versi italiani da Felice Bisazza. » 1 74     |      |
| in versi italiani da Felice Bisazza. " 1 74                                                  |      |
| Idilli tradotti dal cav. Massei . " 1 30 19 Schiller. Il Visionario ossiano Memorie del      |      |
| Conte di ** con figure                                                                       | 2 30 |
| Conte di *** con figure                                                                      |      |
| da Nizza a Berlino, preceduto dal Viaggio                                                    |      |
| da Milano a Nizza dell'ab. Carlo Amoretti,<br>con le Notizie su l'Autore e sul Traduttoren   | •    |
|                                                                                              | 3 00 |
| 21 Klopstock. Il Messia trasportato dal tedesco in verso italiano da Giacomo Zigno . "       | 3 50 |
| 22 / Chimani. Il ruovo Amico dei Fanciulli in                                                |      |
| crocchio cou essi o sia Raccolta di novis-                                                   |      |
| simi Racconti per istruzione ed edificazione                                                 |      |
| della tenera gioventù ed anche per utile                                                     |      |
| trattenimento degli adulti; versione del prof. abate Giuseppe Teglio. Due vol.               | 5 24 |
| prof. abate Giuseppe Teglio. Due vol. > 24 Kant, Emanuele. Manuale della Geografia           | J    |
| Fisica                                                                                       |      |
| Alleromand consint at oness of the                                                           | 0501 |
| BIBLIOTECA SCELTA DI OPERE FRAN tradotte in Lingua Italiana. Edizione in 16                  | er.  |
| VOLUMI FINORÀ PUBBLICATI                                                                     | P    |
| 1 Leprince de Beaumont. La Scuola delle Fan-                                                 |      |
| ciulle nella loro Puerizia, Adolescenza e Gio-                                               |      |
| ventù; Dialoghi tradotti dal francese da una<br>Dama Romana; colle Notizie intorno alla Vita |      |
| Dama Romana; colle Notizie intorno alla Vita<br>e alle Opere dell'Autrice, del qual corredo  |      |
| vanno mancanti tutte le edizioni francesi                                                    |      |
| 10. ed italiane; dieci vol. con Rami. Ital. lir.                                             | 7 40 |
| 10                                                                                           | , 45 |
|                                                                                              |      |

| 11 La Scuola della perfetta Morale nelle Para-                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bole del Vangelo e nelle otto Beatitudini,                                                                                                |
| traduz. dal franc. di F. Pertusati, con Ramel. 2 00                                                                                       |
| La Bruyère. Massime e Riflessioni Morali;                                                                                                 |
| La Drayere. Massime e ninessioni Morali;                                                                                                  |
| versione di Paolo Lanati, col testo francese " 2 30                                                                                       |
| 13 Viaggio nelle Catacombe di Roma di un Mem-                                                                                             |
| bro dell'Accademia di Cortona con Note ed                                                                                                 |
| una Memoria sugli scrittori delle Catacombe                                                                                               |
| di Seroux D'Agincourt. Prima traduzione " 2 61                                                                                            |
| 14 Riccardi. La Scuola della Felicità, o sia                                                                                              |
| Quadro delle virtù sociali, nel quale il                                                                                                  |
| • ( precetto posto accanto all'esempio presenta                                                                                           |
| la più sicura via per giungere alla felicità.                                                                                             |
| For Iraduz, dal francese. Seconda ediz. Due vol. n A 60                                                                                   |
| 16 Quetelet. Dell'Astronomia popolare insegnata                                                                                           |
| in 18 Lezioni nel volgar nostro recata ed il-                                                                                             |
| lustrata con note da L. Ghirelli, con Tavolen 1 75                                                                                        |
| 17 Dizionario filosofico, ad uso della gioventù                                                                                           |
| osia introduzione alla cognizione dell'uomo " 3 00                                                                                        |
| osia introduzione alla cognizione dell'uomo ? 3 00 18 Tardieu Denesle. Nuova Mitologia della 19 Gioventù esposta in dialogo, volgarizzata |
| 10 Gioventi esposta in dialogo, volgarizzata                                                                                              |
|                                                                                                                                           |
| Montesquieu. Spirito delle Leggi, con An-                                                                                                 |
| 241 notaz. dell'ab. Genovesi. 4 vol. col Ritr. 14 00                                                                                      |
| 25 — Considerazioni sopra le cagioni della                                                                                                |
|                                                                                                                                           |
| 26 Novelle di Tastu, Deschamps, Chateaubriand,                                                                                            |
| Craon, Jacob, Fouinet, Rastoin, Avenel,                                                                                                   |
| Colet, Théaulon, Chazet, Muret, Busoni,                                                                                                   |
| Saint-Relix Inluserest Dunin Vinners                                                                                                      |
| Saint-Felix, Julyécourt, Dupin, Vignyec. ec.,                                                                                             |
| tradotte da Filippo Moise                                                                                                                 |
| and al Monte Sinci madi and consideration of                                                                                              |
| ed al Monte Sinai negli anni 1831, 1832,                                                                                                  |
| 19 1833. Opera completa in tre volumi n 9 00                                                                                              |
| 30 Buffon. Storia naturale compendiata da C.                                                                                              |
| S. B. M. ad uso della gioventù italiana,                                                                                                  |
| con dodici Tavole rappresentanti varj qua-                                                                                                |
| drupedi, rettili, pesci ed uccelli; figure neren 3 00                                                                                     |
| Lo stesso colle fig. colorite " 4 00                                                                                                      |
|                                                                                                                                           |

| Medio Evo. Opera adottata dal Consiglio<br>Reale dell'Università di Francia, e prescritta<br>per l'insegnamento della Storia del Medio<br>Evo nei collegi reali e negli altri stabili-<br>menti d'istruzione pubblica, versione del |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| canonico D. Antonio Nava di Crema. 1. 3 50 32 Nisard, Dom. Storia della Letteratura fran-<br>ocse antica e moderna; prima versione di                                                                                               |
| Ferd, Meneghezzi, con alcune annotazioni» 2 30 33 Gräberg d'Hemsö. Lezioni elementari di Co- smografia e di Geografia, trad. dell'abate                                                                                             |
| F. Cattaneo, con una carta geografica. " 1 50 34 Chompré. Dizionario delle Favole per uso delle scuole d'Italia, corredato di XXIV                                                                                                  |
| figure allusive                                                                                                                                                                                                                     |
| BIBLIOTECA scelta di Opere GRECHE e LATINE<br>tradotte in Lingua Italiana. Edizione in 16 gr.,<br>carta sopraffina levigata, e coi Ritratti degli Autori.                                                                           |
| VOLUMI FINORA PUBBLICATI.                                                                                                                                                                                                           |
| 26 Aristotile. La Rettorica fatta in lingua toscana dal comm. Annibal Caro ltal. lir. 3 00 27 — La Poetica volg. dal Castelvetro 2 00                                                                                               |
| 51 Catullo, Tibullo e Properzio di espurgata 52 lezione ad uso della gioventù, col testo, 2 vol. n 6 Celso. Della Medicina, Libri otto, volgarizza-                                                                                 |
| mento di G. A. Del Chiappa 4 60<br>15 Cesare. Commentarj, recati in italiano da                                                                                                                                                     |
| Camillo Ugoni; indice generale e Ritr. n 4 60 14 Cicerone M. T. Orazioni scelte, recate in lingua italiana a riscontro del testo, e cor-                                                                                            |
| lingua italiana a riscontro del testo, e cor- redate di note da G. A. Cantova 3 . 00 17 \ I tre Libri dell' Oratore trad. dal Can-                                                                                                  |
| 18) tova, e col riscontro del testo, due vol. » 0 50                                                                                                                                                                                |
| blica volgarizzati dal princ. Odescalchi. n 174  Le Tusculane, con alcuni Opuscoli del                                                                                                                                              |
| traduttore cav. G. F. G. Napione 3 75  34 — I tre Libri degli Offizi o Doveri della                                                                                                                                                 |
| Vita, volgarizzati da T. Gargallo 11.ed. mil. " 2 00                                                                                                                                                                                |

| 43 Cicerone. Della Natura degli Dei. Libri tre     |    |    |
|----------------------------------------------------|----|----|
| volgarizzati da Teresa Carniani Malvezzi           |    |    |
| Della Vecchiezza, dell'Amicizia, ed il Sogno       |    |    |
| di Scipione dello stesso, volgarizzati nel         |    |    |
| buon secolo della lingua italiana; si aggiunge     |    |    |
| la Miloniana tradotta dal P. Cesari . "            | 3  | 50 |
| 54 — Del Supremo dei Beni e dei Mali. Libri        |    |    |
| cinque volgarizz. da T. Carniani Malvezzin         | 4  | 61 |
| 56 — Le Sentenze, volgarizzate dal cavalier        | -  | 01 |
| Andrea Mustoxidi, per uso delle pubbliche          |    |    |
| scuole, e col testo a fronte                       | _  | G. |
| Compelie Winete Le Vite deeli Recollecti Co        | 3  | 61 |
| 12 Cornelio Nipote. Le Vite degli Eccellenti Co-   |    |    |
| mandanti, recate in linguaital. da Pier Dom.       |    | 2  |
| Soresi, col testo a fronte; e Riv                  | 2  | 3o |
| La sola traduzione italiana . " 1 74               |    | 4  |
| 13 Demostene. Le Aringheper eccitare gli Ateniesi  |    |    |
| contra Filippo Re di Macedonia, volgar. ed         |    |    |
| illustrate dal P. F. V. Barcovich; col Ritr.lir.   | 3" | 30 |
| 16 Floro L. Anneo. Delle Gestade' Romani. Trad.    |    | _  |
| da Celestino Massucco, II. edizione "              | 2  | 61 |
| 45 [ Fozio. Biblioteca, tradotta dal Cav. Giuseppe |    |    |
| e Compagnoni, e ridotta a più comodo uso           |    |    |
| 461 degli studiosi. Due volumi                     | 7  | 00 |
| 21 Kempis. Della Imitazione di Cristo; Libri quat- |    |    |
| tro tradotti dall'Ab Ant. Cesari                   | ľ  | 74 |
| 37 La Chioma di Berenice, poema di Callimaco       |    |    |
| tradotto da Catullo, volgarizzato ed illustrato    |    |    |
| da Foscolo, con l'aggiunta delle Vite di Bere-     |    |    |
| nice e di Tolomeo Evergete di Visconti, e          |    |    |
| delle Lettere filologiche sul Cavallo alato d'Ar-  |    |    |
| sinoe di Monti, col Ritr. del Foscolo "            | 3  | 00 |
| 8 Lampredi. Diritto Pubblico Universale o sia      |    |    |
| al Diritto di Natura e delle Genti, volgarizzato   |    |    |
| at al dottor Defendente Sacchi, II. edizione       |    |    |
| riveduta e corretta sul testo; 4 vol. "            | 9  | 20 |
| 25 Longino. Del Sublime - Demetrio Falereo.        | •  |    |
| Della Locuzione                                    | 2  | 60 |
| Le suddette Opere separatamente in 1 30            |    |    |
| 28 Omero. Iliade, tradotta in prosa da Alessandro  |    |    |
| Verri, con annotazioni e fig »                     | 3  | 50 |
| 201 - Odissea tradotta da Innolito Pinde-          |    |    |
| monte. Prima ediz. mil. a cui si aggiunge          |    |    |
| la tavola delle cose notabili e dei nomi pro-      |    |    |
| 30 prj in essa contenuti, a vol. col Ritr "        | 6  | 00 |
| 1 1 1 m community and an arrange of the            |    |    |
|                                                    |    |    |

| 32 Orazio. Opere tradotte da Stefano Pallavi-                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| cini e dal P. Luca Ant. Pagnini 3 50                                                          |
| 19 Ovidio. Le Metamorfosi recate in altrettanti                                               |
| versi italiani da Giuseppe Solari col testo                                                   |
| so a fronte, due volumi, II. ediz " 5 65                                                      |
| 20 ( a fronte, due volumi, II. ediz                                                           |
| 35 Le Lettere scritte dal Ponto a' suoi e amici, tradotte ed illustrate con note da           |
| e { amici, tradotte ed illustrate con note da                                                 |
| 36 Giuseppe Ant. Gallerone. Due vol * 500                                                     |
| 40) - Fasti con la costruzione del testo;                                                     |
| 41) volgarizzati dal Gallerone. Due vol " 6 50                                                |
| 55° - Le Tristezze ridotte in prosa italiana dal                                              |
| suddetto G. A. Gallerone                                                                      |
| 33 Petrarca. Opere illosofiche, prima tradu-                                                  |
| zione dal latino; col Ritratto lir. 3 00 44 — Epistole recate in italiano da F. Ranallin 2 50 |
| 44 — Epistole recate in italiano da F. Ranallin 2 50                                          |
| 58 Plutarco. Le Vite volgarizzate da Girolamo                                                 |
| Pompei, compendiate e poste in ordine alfabetico dall'ab. C. Castelfranchi, con fig. " 4 00   |
| 53 Q. Curzio Rufo. Delle Imprese di Alessandro                                                |
| Magno con i Supplimenti del Freinsemio,                                                       |
| volgarizzamento di Pietro Manzi 4 60                                                          |
| 47 (Quintiliano. I dodici Libri delle Instituzioni                                            |
| al   Oratorie tradotti da Jacopo Gariglio ed                                                  |
| 50 illustrati con note. Quattro volumi . " 12 00                                              |
| & Ricordi di Marco Aurelio Antonino impera-                                                   |
| tore, tradotti dal conte Michele Milano.                                                      |
| con la Vita del medesimo Imperatore » 2 61                                                    |
| 31 Saffo, Avventure; ed Erostrato, Vita = di                                                  |
| Alessandro Verri                                                                              |
| 7 Sallustio. Congiura Catilinaria e Guerra Giu-                                               |
| gurtina, Libri due volgarizzati da Fr. Bar-                                                   |
| tolomeo da S. Concordio                                                                       |
| 22 - tradotto da Vittorio Alfieri n 1 50                                                      |
| 1 Tacito. Opere tradotte da B. Davanzati colle                                                |
| al giunte e supplimenti del Brotier, tradotti<br>4 da Raf. Pastore. Quattro volumi            |
| 38) Terenzio. Le sei Commedie volgarizzate da                                                 |
| 39 Antonio Cesari. Due volumi 6 50                                                            |
| 5 Virgilio. L' Eneide tradotta da Annibal Caro;                                               |
| colla Vita e Ritratto                                                                         |
| John Charletto . F                                                                            |



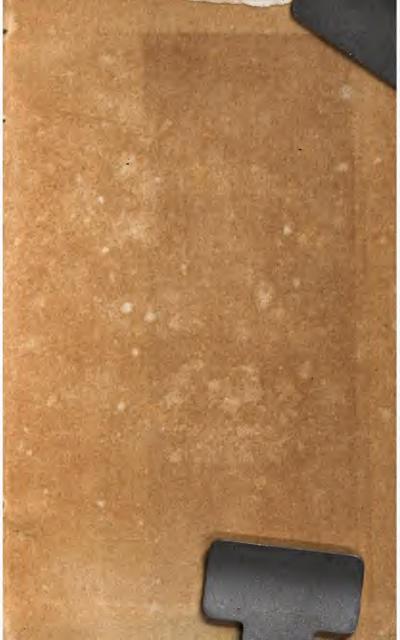

